

San José, Costa Rica **JUEVES** 19 de setiembre del 2024 ¢650 www.nacion.com

de Maduro Expertos de la ONU revelaron

Freno a la impunidad

inaceptables crímenes de lesa humanidad en Venezuela. P. 25

**HOY EN EL EDITORIAL** 



Para 2025 presupuestó ¢453.000 millones menos en contribución estatal P. 20

# Gobierno provoca hueco millonario en pensiones y atención médica de CCSS

#### Golpe a 149.000 pobres

Caja ve riesgo de bajar a ¢73.576 las pensiones no contributivas

#### Impacto en el IVM

Régimen recurriría a ganancias de sus reservas para pagar a jubilados

#### Alegato de Hacienda

Nogui Acosta dice no tener más dinero y critica cálculos de Caja

# Fiscal allana Ministerio de Salud por caso Parque Viva; Chaves investigado

Pesquisa por presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad





#### Saprissa y San Carlos también se llenan de goles

'S' gana en Tibás 3-2 y se ubica de segundo

**HÉCTOR CHAVES P. 8** 

#### Procuraduría reclama a jefe de Bomberos ¢8 millones

Cobro en acusación de Fiscalía por uso de vehículos en actividad de carácter particular

47,8% DE LOS VOTOS P. 6

#### Carlos Araya, rector electo de UCR: 'No serán tiempos fáciles'

Esboza acción con el FEES: 'La educación pública impulsa el cambio social'

**ALEXI MELÉNDEZ, DETENIDO EN CIUDAD COLÓN P. 12** 

EE. UU. califica a cabecilla local de Clan del Golfo como amenaza

Puesto 50 entre los más buscados por DEA

# Nuevas clases de Religión propiciarían valores comunes y una cultura de paz

#### Fernanda Matarrita Ch.

fernanda.matarrita@nacion.com

Representantes de diversas iglesias y cosmovisiones se reunieron con la ministra Anna Katharina Müller para validar el nuevo programa de Educación Religiosa que se impartirá en escuelas y colegios costarricenses.

El encuentro se realizó el 11 de setiembre.

La propuesta curricular tiene entre sus objetivos fortalecer valores y principios comunes a todas las expresiones religiosas, así como enfatizar en la sana convivencia entre estudiantes creyentes y no creyentes, entre otros.

Las Iglesias luterana, adventista, anglicana, católica, episcopal, así como la Federación Alianza Evangélica y la Asociación Budista, además de las comunidades bahaí, musulmana y judía, fueron parte del taller de la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La Sociedad Bíblica de Costa Rica, la Asociación Proyecto Jesús para los Niños, Comisión Nuestros Niños son Sagrados, Foro Interreligioso y Gedeones Internacionales también asistieron.

Actividades. El nuevo programa pretende promover el desarrollo de la inteligencia espiritual acorde al contexto del estudiante con momentos de silencio, reflexión, lecturas de textos y desarrollo de actividades lúdicas.

Incentivará la esperanza y propiciará acciones concretas

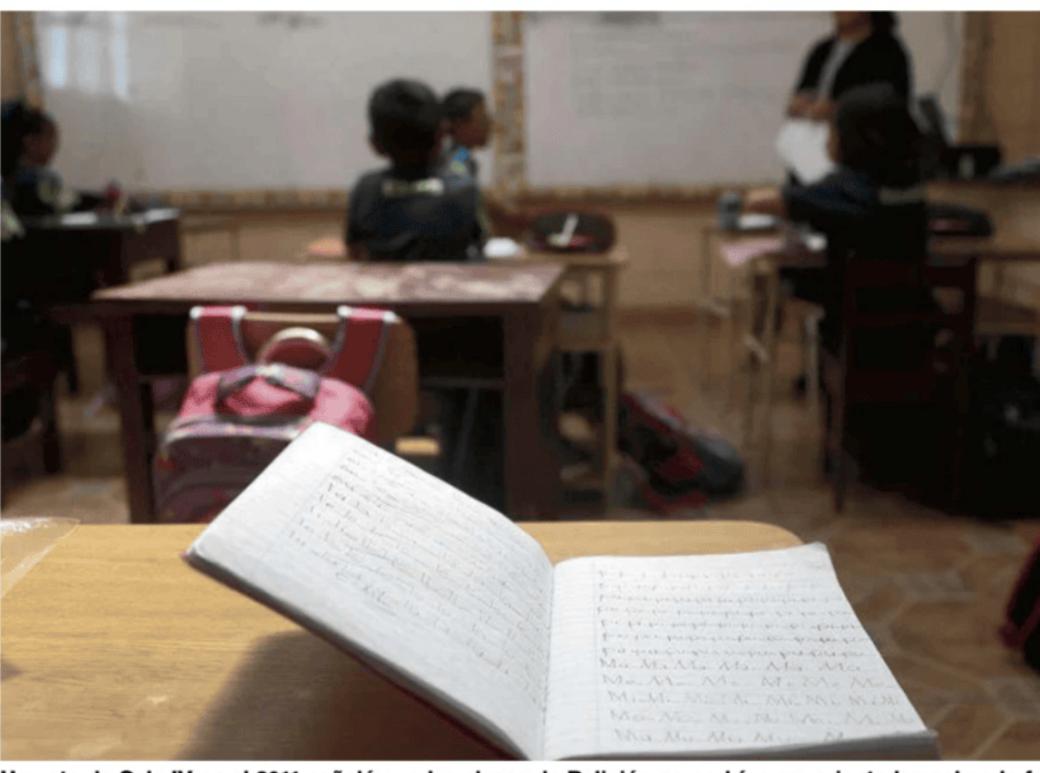

Un voto de Sala IV en el 2011 señaló que las clases de Religión no podrían ser orientadas solo a la fe católica y los contenidos debían apegarse a valores más que a una creencia determinada. RAFAEL PACHECO

para una cultura de paz, dijo a La Nación Marco Fernández, jefe del departamento de Educación Religiosa.

Bajo la nueva propuesta, afirmó el encargado, las situaciones de aprendizaje permitirán el desarrollo del pensamiento crítico. Se agregará el elemento del conocimiento interior para adquirir una visión trascendente de la realidad desde los aportes de las neurociencias.

Fernández comentó que el nuevo programa se elaboró desde las Ciencias de la Educación, con un enfoque de competencias para la vida como el respeto, la solidaridad y la fraternidad. Apuntó que desarrolla la competencia espiritual en función de una educación integral que abarca todas las dimensiones de la persona.

"Su énfasis es más vivencial que conceptual, y favorece el respeto por la dignidad de toda persona, sin ningún tipo de distinción. Se promueve la importancia del diálogo, la esperanza, la empatía, la resiliencia, el respeto a la identidad religiosa, la tolerancia

entre los grupos religiosos, la sana convivencia con creyentes y no creyentes, un valor propio de una sociedad democrática que respeta la libertad de pensamiento conciencia y religión", explicó.

Fernández puntualizó otras novedades: resalta el aporte del humanismo, la sana relación de la fe con las culturas y la ciencia; fortalece la resiliencia ante las dificultades de la vida, como el sufrimiento; se visualiza en la Educación Diversificada el diálogo, elementos de bioética, cultura de paz,

derechos humanos y ecología integral.

La propuesta curricular se presentará ante Consejo Superior de Educación en las próximas semanas, informó el MEP. Aún no se conoce cuándo se implementaría en los centros educativos.

Tolerancia y diálogo. Al consultar sobre las propuestas que realizaron las diferentes iglesias y grupos, el jefe del departamento de Educación Religiosa explicó que entre las solicitudes estuvieron:

- ▶1. Un programa que responda al derecho de los padres de educar en su fe a sus hijos. ▶2. Un programa basado en el
- respeto y la cordialidad. ➤ 3. Que promueva valores es-
- pirituales universales para la vida diaria. ▶4. Que fomente la tolerancia
- tercultural y social. ▶5. Que esté vinculado con la cultura y la ciencia.

y el diálogo interreligioso, in-

- ➤ 6. Que brinde respuestas a la realidad y contexto social y actual del estudiantado.
- >7. Un programa que sea inclusivo y respetuoso de la diversidad religiosa.

La necesidad de cambiar el programa de Educación Religiosa en el país fue impulsada por el voto 2023-2010 de la Sala Constitucional, dado a conocer en agosto del 2011.

Según esa decisión de los magistrados, las clases de Religión no podrían ser orientadas solo a la fe católica y los contenidos debían apegarse a valores más que a una creencia determinada.

#### HACE 50 AÑOS, 19 DE SETIEMBRE DE 1974

#### Pausada refinación de crudo en Recope

Redacción. Desde el martes último se encuentra totalmente paralizada la producción nacional de combustibles. El director de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) informó que la refinación del crudo se mantendrá detenida durante el tiempo que dure la revisión de la planta productora. El funcionario agregó que desde hace casi cinco años no se hace una revisión total, y desde hace dos no se realiza ni siquiera parcialmente. Se prevé que la tarea se efectúe en un plazo de 10 días.

#### Municipalidad recibe óleos de fundadores

Redacción. La Municipalidad del cantón Central de San José recibirá del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) los óleos auténticos de los fundadores de la ciudad de San José: presbítero don Juan de Pomar y Burgos, y el capitán don Tomás López del Corral. Juan de Pomar fue modelo de sacerdote y hombre de empresa en la naciente ciudad, a la que ayudó a fundar, mientras que el capitán López del Corral fue quien obligó a los vecinos de los alrededores a trasladarse a San José.



Uno de los óleos entregados era el del capitán Tomás López del Corral, fundador de San José. LN

#### Aerolíneas en crisis

por combustible

PARA MÁS DATOS HISTÓRICOS SIGA EN

FACEBOOK Y TWITTER A LN.ARCHIVO

Washington. Las compañías aéreas internacionales han visto un aumento significativo en sus costos de explotación y atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia. Una de esas empresas, Pan American, el gigante norteamericano de vuelos internacionales, puede verse forzada a tomar decisiones tajantes que van desde el colapso financiero hasta la reducción en un 50% de sus vuelos. Esto se debe a la crisis petrolera, que provocó que el precio del combustible se cuadruplicara.

El papel de este

de bosques

periódico procede

certificados según

#### Pronóstico del tiempo

#### Tarde de aguaceros

Se prevé una mañana calurosa con Iluvias costeras en el Pacífico. Por la tarde y hasta la noche, habrá aguaceros en esta región, así como en el Valle Central y la zona norte.



#### Mareas para mañana

| SECTOR     | BAJA    |     | PIES  | ALT   | A. | PIES  |
|------------|---------|-----|-------|-------|----|-------|
| Puntarenas | 10:12   | ΔM. | -1,28 | 04:04 | ΑM | 10,6  |
| Puntarena  | 10:25   | PM: | -1,05 | 04:29 | PM | 9,78  |
| Golfito    | 09:59   | AM: | -0,33 | 03:44 | ΑM | 10,17 |
| Gointo     | 10:14   | PM  | 0,03  | 04:08 | PM | 9,68  |
| Quepos     | 10:08   | AM  | 0,13  | 03:50 | ΑM | 10,95 |
| Quepos     | 10:20   | PM  | 0,39  | 04:15 | PM | 10,07 |
| Golfo de   | 10:02   | AM  | 0,66  | 03:47 | AM | 8,89  |
| Papagayo   | 10:17 F | PM  | 0,69  | 04:10 | PM | 8,4   |
| Limón      | 08:56   | PM: | -0,09 | 02:14 | ΑМ | 0,57  |
| Limon      |         |     |       | 02:02 | PM | 1,19  |
| Ffemér     | ides    |     |       |       |    |       |

#### CONTÁCTENOS

Central: 4107-1717

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Apdo. postal: 10138-1000

San José Costa Rica Dirección: Llorente de Tibás, 400 metros este del cruce.

Servicio al cliente: 4107-1717

WhatsApp: 6118-5710 e-mail: sac@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, sábados y domingos de 7:00am a 1:00pm

Ventas de Publicidad: 4107-1717

e-mail: publicidad@nacion.com

WhatsApp: 6420-2118

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm Todobusco (Clasificados): 4107-1717

WhatsApp: 6478-2411





Efemerides SALE: 05:26 a. m. SE PONE: 05:34 p. m.

FUENTE: INSTITUTO METEOROLÓGICO DE COSTA RICA

# EL PAÍS

www.nacion.com Esteban Oviedo, editor de Política eoviedo@nacion.com

→ Jerarca de Salud asegura que hay cambios en distribución y prioridades

Natalia Vargas

Colaboradora de GN

La ministra de Salud, Mary Munive, defendió los recortes que los diputados encontraron en el presupuesto de su cartera para el 2025.

La también segunda vicepresidenta de la República se refirió a los ajustes, el martes anterior, durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, en la que se analiza el plan de gastos.

Según observaron los diputados, el presupuesto contiene ¢1.126 millones menos para la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinái), en comparación con el 2024, así como ¢500 millones menos en transferencias para la Cruz Roja Costarricense.

Además, se reducirá en ¢828 millones el presupuesto para equipo sanitario, de laboratorio e investigación.

Paulina Ramírez, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), externó preocupación por que el recorte al programa CEN-Cinái afecte la distribución de alimentos a familias, lo que incluye el suministro de leche en polvo íntegra y alimentos frescos para los establecimientos de nutrición.

Ante el cuestionamiento, la jerarca señaló que no se está quitando dinero a la alimentación, sino que hubo un cambio en la distribución.

"Lo que hicimos fue dejar de darles la alimentación en sus domicilios y decirles a los chiquitillos: 'Vengan, vengan al CEN-Cinái', porque no solamente tenemos que darles alimento para que ellos tengan y no se desnutran, por decirlo así, en su domicilio. También necesitamos fortalecerlos en habilidades para la vida", explicó Munive.

Por su parte, José Pablo Sibaja, diputado del Partido Nueva República (PNR), le cuestionó a la jerarca el recorte a la Cruz Roja. Recordó lo sucedido en San Mateo, donde el cuerpo de socorro



Mary Munive, ministra de Salud y vicepresidenta de la República, compareció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios para referirse al plan de gastos de su cartera con miras al 2025. ALONSO TENORIO

# Munive justifica recortes en las partidas de Cruz Roja y CEN-Cinái

Legisladores externan inquietud por reducciones en áreas sensibles

dejó el cantón a raíz de la incapacidad financiera para sostenerse.

"Nosotros no recortamos, esas son las transferencias corrientes que, como les expliqué desde un inicio, vemos pasar porque nos las asigna Hacienda", justificó Munive.

Por su parte, Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), criticó las reducciones de un 94% en el presupuesto de equipo sanitario, laboratorio e investigación, así como de un 6% en útiles y material médico, hospitalario y de investigación.

Al respecto, la ministra argumentó que ambas partidas corresponden al Instituto Costarricense de Investigación y

Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), y que la reducción se debe a que este año cerraron la necesidad de equipo tecnológico en la institución.

**Incremento.** Los integrantes del foro cuestionaron el incremento en el presupuesto para las partidas de transporte al exterior, viáticos en el exterior y actividades protocolarias.

El presupuesto para las actividades protocolarias y sociales pasó de ¢10,8 millones en 2024 a ¢136 millones.

Sonia Rojas, diputada verdiblanca, cuestionó este aumento en la partida y aseguró que este es dinero que puede utilizarse para el programa CEN-Cinái.

Munive explicó que este cambio tiene una "justificación muy grande", ya que, entre enero y junio del 2025, Costa Rica tendrá la Presidencia Pro Témpore (PPT) del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca), integrada por países del Istmo y República Dominicana.

Lo anterior implica, según la titular de Salud, una inversión para traer ministros y sus delegaciones a suelo nacional durante seis meses para crear una agenda conjunta.

ARGUMENTO

NOSOTROS NO RECORTAMOS, ESAS SON LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES QUE, COMO LES EXPLIQUÉ DESDE UN INICIO, VEMOS PASAR PORQUE NOS LAS ASIGNA HACIENDA".

**Mary Munive** 

Ministra de Salud

"Tenemos que lucirnos porque vienen personas de alto nivel de esos lugares a Costa Rica", subrayó la ministra.

Por su parte, el rubro para transporte en el exterior pasó de ¢700.000 a ¢4,5 millones. Mientras, el presupuesto para los viáticos en el extranjero también creció.

"Hay participaciones en el exterior, recuerde que ahora estamos en el Consejo Ejecutivo de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Está la COP y la pre COP. Hay conferencias importantes y críticas en las que hay que participar obligatoriamente", argumentó la vicepresidenta.

Las COP son las Conferencias de las Partes, sesiones en las que se citan países que han ratificado las Convenciones de las Naciones Unidas para discutir temas de interés.

AFIRMA QUE SU PRIORIDAD ES RECUPERAR LA SEGURIDAD CIUDADANA

#### Excanciller Enrique Castillo lanza precandidatura presidencial por el PLN

#### Paula Córdoba

paula.cordoba@nacion.com

El excanciller de la República, Enrique Castillo, lanzó su precandidatura presidencial con el Partido Liberación Nacional (PLN) para las elecciones del 2026.

Castillo dijo que su prioridad es recuperar la seguridad ciudadana. También, procurará restaurar la confianza de y solidario", argumentó el exla gente en el PLN mediante un liderazgo transparente.

"He decidido dar un paso adelante y abrir una nueva etapa. Lo hago motivado por un profundo amor por Costa Rica y por la convicción de que, con esfuerzo y valores éticos, podemos retomar el rumbo hacia un futuro más justo canciller.

El político destacó la necesidad de revitalizar la democracia, promover la paz y fortalecer el Estado para apoyar a los sectores más vulnerables. Según dijo, plantearía una agenda enfocada en el desarrollo sostenible, la seguridad y la justicia social.

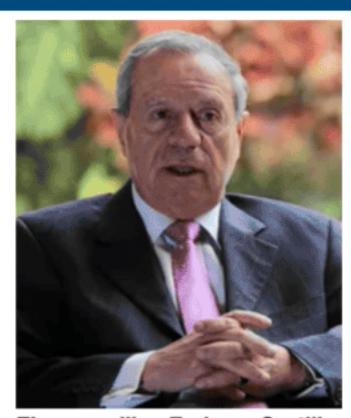

El excanciller Enrique Castillo, de 79 años, es abogado, economista y sociólogo. RAFAEL PACHECO

Castillo, de 79 años, es abogado, economista y sociólogo. En los gobiernos de Óscar Arias y Laura Chinchilla, se desempeñó como embajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde le correspondió defender al país ante la invasión de Nicaragua a isla Calero, en debates con el actual canciller nicaragüense, Denis Moncada, en el 2010.

La Asamblea Nacional del PLN se reunirá el próximo 12 de octubre para definir la forma en que la agrupación elegirá al candidato.



Las diligencias se realizaron en la sede central del Ministerio, ubicada en San José (en la foto), y en las oficinas de Alajuela. MARVIN CARAVACA

PRESIDENTE RODRIGO CHAVES APARECE DENTRO DE LA CAUSA

# Fiscal Carlo Díaz allana Ministerio de Salud por caso de Parque Viva

> Fiscalía investiga presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad

#### Natasha Cambronero y Esteban Oviedo

natasha.cambronero@nacion.com

El fiscal general, Carlo Díaz, allanó este miércoles la sede central del Ministerio de Salud, en San José, con motivo de la investigación judicial sobre el cierre del Parque Viva, efectuado por el gobierno en julio del 2022.

El objetivo de la pesquisa era encontrar evidencias sobre los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad en la orden sanitaria que inhabilitó, de forma ilegítima, el centro de eventos propiedad de Grupo Nación, ubicado en la Guácima de Alajuela.

En declaraciones a la prensa, Carlo Díaz recordó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, aparece como investigado en este caso, así como la exministra de Salud, Joselyn Chacón. El expediente judicial es el N.º 22-000049-0033-PE.

Según el fiscal general, la operación fue autorizada por los magistrados de la Sala Tercera porque el mandatario tiene inmunidad. De hecho, cinco jueces del máximo tribunal en materia penal asistieron al Ministerio de Salud para poner en práctica la



El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que una de las investigadas es la exministra de Salud Joselyn Chacón. ALONSO TENORIO



Cinco magistrados de la Sala Tercera estuvieron presentes en el allanamiento. Aquí, Jesús Ramírez, MARVIN CARAVACA

diligencia. En el sitio estuvieron presentes Jesús Ramírez, Patricia Vargas, Rosa Acón, Cynthia Dumani y Miguel Fer-

nández. El operativo se realizó junto con las secciones Anticorrupción y de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según el jefe del Ministerio Público, la intención era recolectar comunicaciones electrónicas, resoluciones y cualquier documentación que tuviera relación con el cierre del Parque Viva.

En horas de la tarde, terminada la diligencia en la sede central, en San José, el fiscal Díaz, los magistrados de la Sala Tercera y el resto del personal judicial se desplazó hasta la sede del Ministerio de Salud en Alajuela, donde realizaron otro allanamiento en busca de más pruebas para la investigación.

Los aparentes delitos. El prevaricato ocurre cuando un funcionario dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda en hechos falsos, según el artículo 357 del Código Penal. Esta práctica amerita una pena de dos a seis años de cárcel.

En cuanto al abuso de autoridad, se materializa cuando un funcionario, extralimitándose en sus potestades, ordena o comete cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien. Este delito conlleva una pena de tres meses a dos años de cárcel, de acuerdo con el artículo 338.

En noviembre del 2022, la Fiscalía General informó de que, en este expediente, también se investigaba al exministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador Jiménez. Además, aparecían otras dos personas que, en ese momenREACCIÓN

LE DIGO A DOÑA PATRICIA SOLANO, PRESIDENTA DE LA SALA III, QUE ESTÁN ABIERTAS LAS PUERTAS, QUE VENGA A INVESTIGAR ESTE Y CUALQUIER OTRO CASO. POR ESA ACCIÓN DEL PARQUE VIVA, DICEN: 'AH, ES QUE CHAVES EN LA CAMPAÑA HABLÓ DE 'LA NACIÓN' Y HA TENIDO CONFLICTOS CON ELLOS'. POR SUPUESTO, PERO DE PELEARSE CON UN VECINO A MATARLO..., DE AHÍ A DECIR QUE NOSOTROS ACTUAMOS CRIMINALMENTE CON ESTO DE PARQUE VIVA ES ABSURDO".

#### **Rodrigo Chaves**

Presidente de la República

to, fueron identificadas como M. A. E. y U. Ch. L.

Cierre arbitrario. El gobierno ordenó el cierre del Parque Viva el 8 de julio del 2022 con base en una "denuncia anónima", según la cual el centro de actividades producía "enormes presas".

No obstante, el 21 de octubre del mismo año, la Sala IV anuló la orden sanitaria al sentenciar que se trató de una violación indirecta a la libertad de prensa, atropellada e ilegítima, luego de que, en la campaña electoral, el entonces candidato Rodrigo Chaves había prometido "destruir", como si fuera "un sunami", a Grupo Nación y canal 7.

Los magistrados determinaron que la medida del gobierno fue arbitraria y, a todas luces, constituyó una desviación de poder.

El cierre se concretó en menos de tres días a partir del ingreso de la supuesta denuncia, aun cuando los propios inspectores del Ministerio de Salud no encontraron incumplimiento alguno en las instalaciones y los permisos de funcionamiento estaban al día y en regla.

De acuerdo con la sentencia 2022-025167, Salud giró la orden de cierre sin haber recibido los criterios técnicos del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, el Servicio de Emergencias 911 y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pues todos se emitieron en fechas posteriores.

Además, ninguno de esos informes achacaba anomalía alguna a las instalaciones de Parque Viva; por el contrario, se limitaban a cuestionar el caos vial fuera del inmueble, en la Guácima, distrito en donde se ha vivido un crecimiento urbanístico vertiginoso, que además es responsabilidad de la Municipalidad de Alajuela.

La orden sanitaria carecía de "fundamento certero alguno", concluyeron los magistrados. Indicaron que, en realidad, se trató de un "castigo" para el diario *La Nación*—medio de comunicación del Grupo Nación, del cual Parque Viva también forma parte— "por lo ya publicado y dado a conocer respecto al mandatario, su partido político y su forma de pretender gobernar".

Para los altos jueces, lo ocurrido con Parque Viva formó parte de los ataques que el presidente Chaves dirigió a *La* Nación en represalia por dar conocer los procesos por acoso sexual, cuando el hoy mandatario trabajaba en el Banco Mundial, y la investigación sobre las dos estructuras paralelas que presuntamente financiaron su campaña y la del Progreso Social Democrático (PPSD), al margen de los controles previstos por el Código Electoral.

'Es absurdo'. El presidente Rodrigo Chaves calificó de absurda la investigación en su contra por el cierre del Parque Viva. Argumentó que la institucionalidad, la Fiscalía General y la Sala III de la Corte Suprema de Justicia pretenden dañarlo, hostigarlo y callarlo.

Criticó que la Fiscalía investigue cómo él creó "un grupo criminal para afectar al Parque Viva y a *La Nación*", pero no indagara cómo consiguió el Parque Viva sus permisos de construcción y operación.

"Le digo a doña Patricia Solano, presidenta de la Sala III, que están abiertas las puertas, que venga a investigar este y cualquier otro caso. Por esa acción del Parque Viva, dicen: 'Ah, es que Chaves en la campaña habló de *La Nación* y ha tenido conflictos con ellos'. Por supuesto, pero de pelearse con un vecino a matarlo..., de ahí a decir que nosotros actuamos criminalmente con esto de Parque Viva es absurdo", declaró el presidente de la República. **■** 

COLEGIO DE PERIODISTAS PRESENTÓ RECURSO EL 13 DE SETIEMBRE

# Sala Constitucional estudia amparo contra Chaves por irrespeto a comunicadores

Gestión se plantea por insultos, burlas e intimidación contra tres periodistas

#### **Diego Bosque**

diego.bosque@nacion.com

La Sala Constitucional admitió para estudio un recurso de amparo presentado por el Colegio de Periodistas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y dos de sus ministros por violación al derecho de libertad de expresión, insultos, burlas, intimidación e irrespeto en perjuicio de tres comunicadores.

Se trata de los periodistas Héctor Guzmán Suárez, David Chavarría Hernández y David Bolaños Acuña, trabajadores de los medios *Stay TV*, *Interferencia* y *Doble Check*, respectivamente; estos dos últimos, de la Universidad de Costa Rica (UCR).

"Es con el propósito de que la Sala Constitucional confirme la protección del trabajo de los profesionales en el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de información de la ciudadanía que se materializa con sus preguntas, las respuestas obtenidas y la información procesada y publicada en medios de comunicación", indica la gestión.

El amparo fue planteado contra Chaves, los jerarcas de Obras Públicas y de Comunicación, Mauricio Batalla y Arnold Zamora, así como contra el jefe o encargado de la Unidad de Protección Presidencial (UPP).

Los tres comunicadores afectados acudieron a las conferencias de prensa en Casa Presidencial los días 30 de julio y 11 de setiembre pasados para hacerle consultas al presidente y a otros jerarcas sobre temas de interés público.

'Se calla'. En el caso de Guzmán, señala el recurso de amparo, le hizo una pregunta a Laura Fernández, ministra de la Presidencia, sobre el proyecto de ley que pretende reducir las competencias y potestades de la Contraloría General de la República (CGR), conocido como "ley jaguar". Sin embargo, fue interrumpido por la jerarca.

"Ahora bien, la interpretación que usted hace de que todos los artículos eran inconstitucionales no es correcta", dijo la ministra. El periodista le respondió y dijo que no se trataba de una interpretación; además, trató de leer un comunicado de la Sala Constitucional para de-



No es la primera vez que comunicadores acuden a la Sala IV para defenderse de ataques del mandatario. En el 2023, los magistrados le dieron la razón a Jason Ureña, de Telenoticias. JOSÉ CORDERO

mostrar que no estaba interpretando el pronunciamiento de los magistrados.

No obstante, de nuevo fue interrumpido, pero esta vez por el presidente de la República: "Tenga el respeto, está hablando la ministra, por favor, usted ha sido muy irrespetuoso, se calla, se lo digo y la deja terminar, y si tiene repregunta, la hace y punto. Sí, a mí no me venga con ser muy perspicaz. Adelante, señora ministra. No le va a faltar el respeto a una ministra de la República en frente del presidente de la República", manifestó el mandatario.

La intervención de Chaves finalizó con un golpe al podio desde el que hablaba, afirma el recurso de amparo, firmado por Yanancy Noguera Calderón, presidenta de la Junta Directiva del Colegio.

Burlas. En el caso de Chavarría y Bolaños, añade el documento, los comunicadores asistieron a la conferencia de prensa del 11 de setiembre para cuestionar al mandatario sobre su relación con un empresario que recibió permisos para tala de árboles en terrenos del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Limón.

También iban a solicitar a la ministra Laura Fernández precisar el nombre de las empresas que, supuestamente, se irían del país si no se aprue'VIOLENCIA VERBAL'

LA NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA VERBAL CONTRA UN PERIODISTA ES ALGO MUY GRAVE EN DEMOCRACIA, MÁXIME PROVINIENDO DEL MANDATARIO Y DE UNA DE SUS MINISTRAS, QUIENES ESTÁN SUJETOS A LA OBLIGACIÓN DEL RESPETO".

#### Jason Ureña

Periodista

ban las jornadas de trabajo de doce horas (proyecto conocido como jornadas 4/3).

Ambos periodistas fueron interrumpidos por Arnold Zamora, ministro de Comunicación, argumentando que sus repreguntas no tenían relación con la pregunta inicial, lo cual no era cierto.

Luego, según el recurso de amparo, los periodistas fueron víctimas de burlas por parte del mandatario y un comunicador afín a Casa Presidencial. Además, fueron rodeados por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, y el director de prensa de Casa Presidencial, Luis Carlos Monge.

También, según el relato de los periodistas, fueron rodeados por escoltas del presidente de la República.

La gestión fue presentada el 13 de setiembre y admitida por la Sala IV el día 17. El tribunal constitucional remitió el asunto al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Comunicación para que se pronuncien al respecto en un plazo de tres días hábiles.

El caso se tramita en el expediente 24-025545-007-CO.

**Otro caso.** No es la primera vez que periodistas deben acudir a la Sala IV para defenderse de ataques del mandatario.

En el 2023, los magistrados le dieron la razón a Jason Ureña, periodista de *Telenoticias* y condenaron a Chaves.

En su recurso, Ureña, de 27 años, también señaló que el mandatario llamó "sicarios políticos" a reporteros de *La Nación, Teletica* y *CrHoy.com*, deslegitimando su labor investigativa.

"La normalización de la violencia verbal contra un periodista es algo muy grave en democracia, máxime proviniendo del mandatario y de una de sus ministras, quienes están sujetos a la obligación del respeto y de garantía de los derechos fundamentales", detalló el reportero en el recurso de amparo.

Los magistrados sentenciaron que "ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos".

SESIÓN LEGISLATIVA SE SALIÓ DE CONTROL

# Plenario hirvió por acusaciones mutuas entre PLN y gobierno

Xatherine Moreira calificó a Cisneros como la vocera del 'cartel Chaves'

#### Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

La sesión del plenario legislativo de este miércoles se salió de control cuando las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y el gobernante Progreso Social Democrático (PPSD) se lanzaron acusaciones mutuas de operar como un "cartel".

La presidenta en ejercicio, Rosalía Brown, de Nueva República (PNR), intentó calmar la situación, pero predominaban los gritos desde ambos lados del salón; finalmente, levantó la sesión a las 5 p. m.

El clímax se produjo después de que la limonense Katherine Moreira, del PLN, calificó a Pilar Cisneros como la vocera del "cartel Chaves Robles"; aseguró que la jefa de la bancada del PPSD es la encargada de hacer las "listas negras" de congresistas no gratos para el presidente Rodrigo Chaves.

Moreira agregó que Zapote coacciona a las municipalidades para excluir a los diputados de oposición de las actividades locales. Dijo que los congresistas limonenses sufrieron los primeros ataques, pero luego estos se extendieron a los guanacastecos, los puntarenenses y, más recientemente, a los de Cartago.

A raíz de lo dicho por la verdiblanca, el subjefe oficialista, Daniel Vargas, aseveró que le dio pena oírla hablar de carteles. "Si algo se parece a un cartel, no somos precisamente nosotros; se parece mucho más a su partido político", declaró. Mientras decía esto, detrás de él, las oficialistas Ada Acuña y Paola Nájera asentían con las acusaciones hacia los liberacionistas.

Lo dicho molestó al jefe del PLN, Óscar Izquierdo. Cuando el verdiblanco tomó la palabra, le gritó a Daniel Vargas que si se atrevía a asegurar que Liberación es un cartel, debía comprobarlo. "No le permito que usted diga que es un cartel; si tiene pruebas, demuéstrelo. Si no, guarde silencio", exclamó Izquierdo, sumamente molesto.

Cuando aún Izquierdo estaba reclamándole, Daniel Vargas se levantó de su curul, al otro lado del plenario, y empezó a gritar fuera de micrófono y a golpear la mesa, además de señalar a Moreira.

Hechos en Cartago. Antes,





El momento más tenso lo protagonizaron Óscar Izquierdo, jefe del PLN, y Daniel Vargas, subjefe oficialista. CAPTURA PANTALLA / ASAMBLEA L.

los liberacionistas habían explicado por qué se ausentaron de los actos de Independencia, el 14 de setiembre en Cartago, en vista de que el mandatario, Rodrigo Chaves, los atacó por ello

Izquierdo dijo que se ausentaron en protesta por los discursos de *bullying* y burla que lanzó el presidenta en una visita a una escuela cartaginesa, frente a niños de ese centro educativo, donde los puso a hacer sonidos de animales.

Cisneros respondió que se habían perdido una gran fiesta en la gira del gobernante y afirmó que Chaves recibió mucho amor, además de que hubo "mucha alegría de los cartagineses, porque no se fue a hablar paja".

"Lo que hicieron esos diputados de Cartago no fue darle una cachetada al presidente de la República ni al gobierno, sino a la patria", dijo Cisneros.

Pese a la cercanía que en muchos asuntos ha tenido la Unidad Social Cristiana (PUSC) con el gobierno, la jefa socialcristiana, María Marta Carballo, subrayó que los diputados de oposición tienen que darles la cara a los costarricenses trabajando en el plenario y no solo yendo a giras con Chaves.

ros. El tercer enfrentamiento en la sesión del plenario de este miércoles se dio entre el Frente Amplio y Cisneros nuevamente, porque, desde el martes, le exigieron a la vocera oficialista explicaciones por una supuesta llamada que recibió la diputada durante una sesión de la Comisión de Hacendarios.

Según los frenteamplistas, la jefa del PPSD no se percató de que la llamada estaba en altavoz y se escuchó a alguien decir: "Ya estamos listos para darle con todo a Ariel Robles".

Robles aseguró que las afirmaciones las oyeron varios asesores en esa comisión. Jonathan Acuña, representante del FA en Hacendarios, aseguró que él escuchó la afirmación, pero nada quedó grabado

Tanto Acuña como Antonio Ortega, jefe frenteamplista, exigieron explicaciones de la oficialista, quien, luego de varios minutos, dijo que todo era una mentira.

"No es cierto. Esa llamada es privada, por cierto, muchas gracias. En ningún momento se dijo 'vamos a darle con todo al diputado Ariel Robles'. A ver, el diputado Robles no existe en mi vida hace mucho tiempo. Por cierto, me incomodó que ayer me dirigiera la palabra, porque hace más de un año no nos la dirigimos. No existe; para mí, no hay deseo ni necesidad de atacarlo; lo que él quiere son sus cinco minutos de fama. No tengo que dar ninguna explicación, porque simplemente no existió", dijo Cisneros.

Jonathan Acuña aseguró que la oficialista es capaz de decir que las paredes del plenario no son cafés, aunque todos los diputados las estén viendo, y reiteró que él estaba ahí cuando entró la llamada.

Ada Acuña buscó defender a su compañera de bancada. Aseguró que ella estaba al lado de Cisneros, escuchó la conversación y avisó que estaba en altavoz.

Por su parte, Ariel Robles hizo un llamado a no caer en el juego de quien hace provocaciones en el plenario e hizo responsable a Cisneros por cualquier daño que eventualmente pueda recibir él. ■



Carlos Araya ocupará la Rectoría de la institución a partir del 1.º de enero del 2025 y hasta el 31 de diciembre del 2028. LAURA RODRÍGUEZ

OBTUVO 47% DE VOTOS; SU CONTRINCANTE, 42%

#### Carlos Araya Leandro, rector electo de UCR: 'No serán tiempos fáciles'

#### Arianna Villalobos S.

arianna.villalobos@nacion.com

Carlos Araya Leandro, doctor en Economía, Control y Gestión de Entidades y Políticas Públicas, fue elegido este miércoles como nuevo rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El antiguo vicerrector y docente alcanzó el 47,81% del apoyo del electorado, con un total de 1.159 votos. Así, ocupará la Rectoría de la institución a partir del 1.º de enero del 2025 y hasta el 31 de diciembre del 2028. Él sustituirá al jerarca saliente, Gustavo Gutiérrez Espeleta.

Araya se enfrentó al doctor en Geografía y politólogo Alberto Cortés Ramos, quien obtuvo un total de 1.030 votos, lo que equivale a un 42,49%.

Se contabilizaron en la elección 37 votos en blanco (1,53%) y 59 nulos (2,43%).

En su discurso de aceptación, Araya afirmó que "no serán tiempos fáciles" para la UCR, en el contexto de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), hoy en manos de la Asamblea Legislativa, donde se definirá el futuro del financiamiento de la institución.

Araya afirmó que está a disposición del rector actual, Gustavo Gutiérrez, para colaborar en lo que considere oportuno.

"Con valentía y determinación, enfrentaremos cada desafío con la certeza de que la educación pública impulsa el cambio social. En nuestras manos está la responsabilidad de contribuir con las transformaciones que la sociedad requiere. Con diálogo, esfuerzo y dedicación, guiaremos esta institución hacia un mañana más justo, equitativo y visionario", expresó

También se comprometió a fortalecer la UCR, destacando su promesa de trabajar por una universidad más inclusiva y equitativa, con énfasis en la regionalización de la educación superior y en el fortalecimiento del bienestar social del país.

#### TRAYECTORIA

Carlos Eduardo Araya Leandro, de 54 años y oriundo de Turrialba, obtuvo su doctorado en Economía, Control y Gestión de Entidades y Políticas Públicas en la Universidad de Granada. Antes, cursó bachillerato, licenciatura y maestría en Administración de Negocios en la UCR.

En el 2020, Araya, quien fungió como vicerrector de Administración, fue elegido por el Consejo Universitario como rector sustituto y de transición de la UCR. Él asumió cuando Henning Jensen se acogió a su jubilación.

"Me comprometo ante ustedes a hacer lo necesario y prudente por una Universidad de Costa Rica humanista y propositiva, que procure, entre otras cosas, contribuir con el bienestar y el desarrollo nacional, vincularse proactivamente con los diferentes sectores de la sociedad costarricense, reafirmar el compromiso por participar en la transferencia e intercambio de conocimiento que fortalezcan el progreso social, económico, científico, cultural y tecnológico", añadió.

La comunidad universitaria volvió a las urnas una semana después de que la primera ronda de elecciones, el 6 de setiembre pasado, en la cual ninguno de los cinco aspirantes al puesto consiguió el 40% de los votos necesario.

Araya y Cortés llegaron a esta segunda convocatoria tras obtener el 36,97% y el 30,17% de los votos, respectivamente.

Los comicios para esta elección se iniciaron ayer a las 8 a. m. y los resultados los anunció, a las 6:50 p. m., el representante titular del sector estudiantil del Tribunal Electoral Universitario (TEU), Christian Zeledón Gamboa. Al cierre de la votación, se contabilizaron 2.285 sufragios de un total de 2.424, lo que representa una participación del 94,27%.

Según un comunicado oficial de la UCR, se trata de la cifra histórica más alta registrada en elecciones por rectoría.

MOPT HA APLAZADO DOS VECES LA ENTREGA DE ESTA OBRA

# Pospuesta apertura de último tramo de Circunvalación norte

Ministro asegura que será a 'inicios de octubre', sin especificar fecha

#### Patricia Recio G.

arecio@nacion.com

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) volvió a aplazar la apertura del último tramo de la carretera de Circunvalación norte.

El 19 de junio pasado, el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, aseguró durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial que el trayecto entre la ruta 32 y la intersección de Calle Blancos se habilitaría el 14 de setiembre como un "regalo de Independencia".

Sin embargo, el 5 de setiembre, Batalla anunció una nueva fecha de entrega para las obras, señalando que la apertura de la llamada quinta etapa se daría el 30 de setiembre.

Este miércoles, el MOPT informó mediante un comunicado de que el último tra-



La quinta etapa de la Circunvalación norte abarca 1,5 kilómetros que unen el viaducto de la rotonda de Guadalupe con el intercambio a tres niveles sobre la ruta 32. MOPT

mo de la Circunvalación se encuentra en las fases finales y que a "inicios de octubre" se pondría en servicio. No obstante, en esa fecha, aún no especificada, solo estará disponible el tronco principal.

De acuerdo con la información del Ministerio, la unidad funcional V cuenta con un 92% de avance. Al parecer, la sección del viaducto "está prácticamente concluida", con trabajos de predemarcación en marcha.

En los sectores del paso deprimido y de la intersección a dos niveles de Calle Blancos, se ejecutan labores de asfalto en la última capa, instalación de barreras tipo New Jersey, construcción de aceras, bordillos y otras tareas.

En agosto, el director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Cristhian Arroyo, adelantó a este diario la posibilidad de habilitar la última

etapa sin que estuviera completamente terminada. Según expresó en ese momento, la intención era abrir al menos el paso por el tronco principal de la vía, que da continuidad a la Circunvalación, incluyendo el paso deprimido en Calle Blancos y el paso elevado que conecta con la intersección de la ruta 32. Todo esto, con el fin de agilizar el tránsito en la zona, dejando pendientes algunas obras complementarias y las llamadas vías marginales.

Esperada. La quinta etapa de la Circunvalación norte abarca 1,5 kilómetros que unen el viaducto de la rotonda de Guadalupe con el intercambio a tres niveles sobre la ruta 32. Todo el tramo lo conforman 600 metros de carretera elevada, así como 900 metros que incluyen un túnel de 450 metros y otros 450 metros de un paso a desnivel en el cruce de Calle Blancos, cerca de la fábrica Femsa.

Este intercambio a dos niveles reemplazará la actual intersección semaforizada de Calle Blancos. En la parte inferior, los vehículos transitarán a dos carriles por sentido, dando continuidad a la Circunvalación, mientras que en el nivel superior el tránsito será redirigido hacia los cuatro puntos cardinales en la rotonda.

Las cinco unidades funcionales de esta carretera fueron adjudicadas al consorcio H Solís-La Estrella, con un presupuesto de \$223 millones, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Las primeras cuatro etapas, que abarcan el recorrido entre la ruta 32 y la Uruca, se pusieron en servicio en junio del año pasado.

La quinta etapa recibió orden de inicio en agosto del 2021 como parte de una adenda al contrato que incluyó las otras cuatro fases. Originalmente, esta sección, con un costo de \$59,9 millones, debía completarse en un plazo de 18 meses. ■

Costa Rica

Saludable

**CAMPO PAGADO** 

#### CARTA ABIERTA A LA DIPUTADA MARÍA MARTA PADILLA

Estimada Diputada Padilla:

pueblo y las organizaciones de la sociedad civil es un pilar fundamental para consolidar un Estado inclusivo y efectivo. Los legisladores y legisladoras, al ser electos por el pueblo, tienen el imperativo moral de cardíacos. escuchar todas las voces, honrando la curul que representan, y La Sala Constitucional ya ha indicado que el EFAN es urgente y necesario, equilibradas y justas.

sostenible y saludable, y que vela por el derecho del consumidor a estar Bebidas no Alcohólicas" (EFAN) que se encuentra en la Comisión de de enfermedades crónicas. de los costarricenses.

Nos preocupa que, pese a su conocido compromiso con los temas sociales, no haya querido recibirnos. Asimismo, notamos que sus intervenciones en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor se alinean con argumentos promovidos por sectores de la industria alimentaria Respetuosamente le pedimos que reflexione sobre la importancia de este Congresos de América Latina.

El 81% de los entes consultados por la Comisión mencionada, incluidos colegios profesionales de la salud, universidades y gobiernos locales, están a favor del proyecto de ley. Además, hemos recolectado más de mil OPS, FAO y UNICEF no solo respaldan con estudios el EFAN, sino que susceptible de ser ignorado? de miles de personas por el consumo de productos con exceso de sodio, rectores de su labor. azúcar y grasas.

En el 2022, más de 6.000 personas murieron en Costa Rica a causa del cáncer, enfermedad en la que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo. De no tomar medidas urgentes, como las contempladas en este proyecto de ley, el país enfrentará una crisis de

salud pública aún mayor, con una generación de adultos más enfermos y En una democracia participativa, el diálogo entre los representantes del una creciente carga sobre el sistema de salud, que ya enfrenta costos superiores a los \$691 millones al año por la atención de enfermedades asociadas con la obesidad, como hipertensión, diabetes y problemas

considerando todas las perspectivas para tomar decisiones informadas, afirmando que no contradice el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA), sino que está directamente relacionado con el derecho a la salud Como organización sin fines de lucro que promueve la alimentación y el derecho de los consumidores a recibir información clara y comprensible sobre los alimentos que pueden afectar su salud. Por su parte, el Ministerio informado, apoyamos el proyecto de Ley 23861, "Ley de Etiquetado de Salud también ha expresado que esta iniciativa es vital para ayudar a los Frontal con Advertencias Nutricionales para Productos Alimenticios y costarricenses a tomar decisiones más saludables, reduciendo así la carga

Discapacidad y Adulto Mayor. Este proyecto no solo busca proteger la Nos sorprende que, siendo usted parte del Frente Parlamentario contra el salud pública, sino también fomentar una industria alimentaria de calidad Hambre y la Malnutrición, no apoye un proyecto de ley diseñado para que pueda crecer de la mano con la innovación y priorizando el bienestar proteger a nuestros niños y jóvenes de enfermedades que, en el pasado, eran propias de adultos malnutridos. De seguir así, la infancia de hoy se convertirá en una población tan enferma que no podrá trabajar debido a sus enfermedades crónicas, y contribuirá aún más a la saturación de un sistema de salud ya frágil.

menos comprometidos con la salud, como ha ocurrido en otros proyecto y que escuche a los ciudadanos, quienes, más allá de las cámaras empresariales, están exigiendo el derecho a saber qué están comiendo y bebiendo. ¿Acaso no comparte usted el criterio emitido por la Sala IV? ¿Por qué no está de acuerdo con el 81% de los profesionales, académicos y municipalidades consultados que apoyan el proyecto? ¿Más de mil firmas de apoyo. Asimismo, instituciones internacionales como OMS, costarricenses apoyando el proyecto 23861 es para usted un dato

también lo promueven globalmente como una herramienta clave para Señora Diputada, las familias costarricenses necesitan su apoyo. El reducir la discapacidad y malnutrición, problemas que afectan a cientos bienestar de la población y la transparencia deben ser los principios

> Vivian Leal Barquero, Presidente Asociación Costa Rica Saludable, cédula 108710597

PRESIDENTE DE ÓRGANO RECLAMÓ ANTE DIPUTADOS POR CONSTANTES REBAJAS A PRESUPUESTO

# Recortes limitan capacidad de Coprocom, afirma comisionado

> Entidad recibió en el 2024 solo un 34% de la partida estipulada por ley

#### Josué Bravo

josue.bravo@nacion.com

Guillermo Rojas, comisionado presidente de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), expresó ayer su frustración en la Asamblea Legislativa debido a los reiterados recortes presupuestarios aplicados por el Ministerio de Hacienda.

Según Rojas, los recortes vienen desde el 2019 y limitan la capacidad de este órgano para promover la competencia y supervisar la libre concurrencia de los agentes económicos, además de su vigilancia contra prácticas monopólicas.

Durante su intervención en la Comisión de Hacendarios, en el marco de la discusión sobre el Presupuesto Nacional para el 2025, Rojas detalló que en el 2024 se asignó a la entidad solo un 34% de la partida estipulada por ley, equivalente a ¢834 millones, en lugar de los ¢2.454 millones previstos (5.309,05 salarios base).

Para el 2025, los ¢1.000 millones asignados por el Ministerio de Hacienda a la Comisión representan un poco más del 40% del total que se debió presupuestar. Lo anterior representa un faltante de ¢1.454 millones.

Sin transferencia. El funcionario recordó que los diputados aprobaron, el año anterior, una moción para incrementar la asignación presupuestaria a la Coprocom para este año en ¢388 millones. Sin embargo, lamentó que Hacienda



Guillermo Rojas preside el órgano encargado de promover la competencia en el mercado. ARCHIVO

congelara la transferencia.

"Este congelamiento nos ha llevado a graves implicaciones en la ejecución presupuestaria. Con el monto adicional aprobado se pretendía desarrollar una serie de funciones que la ley nos demanda", indicó.

Rojas explicó que la medida impidió crear plazas para el órgano técnico e instalar un laboratorio forense para visitas de inspección contra prácticas monopolísticas. También limitó estudios de mercado proyectados y el desarrollo de un expediente electrónico para el control de casos.

Además, agregó, se debió descartar una central telefónica para la implementación del programa "de clemencia", que ofrece incentivos a empresas o personas físicas por revelar conductas anticompetitivas, presentar evidencia y cooperar con la investigación.

Finalmente, se suspendió la creación de una página web destinada a informar al mercado y a los consumidores sobre temas de competencia.

Consultado sobre el congelamiento, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, explicó que esos recursos fueron utilizados por los diputados para el pago de intereses y, además, argumentó que no se ejecutó lo que se les había asignado.

¿Qué es? La Coprocom es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y funcional.

Se creó en el 2019 mediante la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, como parte de los requisitos para la adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Su función principal es la defensa y promoción de la competencia y libre concurrencia.

Entre sus tareas se incluyen prevenir monopolios e investigar de oficio o por denuncia las prácticas monopolísticas.

Además, tiene a cargo el autorizar o denegar concentraciones e imponer condiciones para contrarrestar efectos anticompetitivos derivados de estas, por mencionar algunos.



Marlen Luna fue viceministra de Gobernación y Policía desde el 2022. CAPTURA DE VIDEO

MARLEN LUNA

#### Exdirectora de Migración presidirá IFAM

#### Josué Bravo

josue.bravo@nacion.com

Marlen Luna, exdirectora de Migración y Extranjería, presidirá el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) tras la renuncia de Jorge Ocampo por problemas de salud.

La Presidencia de la República informó de que Luna fue regidora y asesora en la Municipalidad de Alajuela. También fue directora jurídica en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y tiene 13 años de experiencia como jueza propietaria del Tribunal Administrativo Migratorio. Dejó su cargo en Migración en junio del 2023.

Ella implementó un polémico decreto en materia de refugio que derivó en 33 condenas de la Sala IV contra el Estado por violación de derechos humanos.

Presidencia recordó que su último puesto en la función pública fue como viceministra de Gobernación y Policía, cargo que ejerció desde el 2022. Durante un periodo, se desempeñó simultáneamente como directora general de Migración.

Es licenciada en Derecho y notaria pública por la Universidad de Costa Rica (UCR); cuenta con una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Refugiados de la Universidad La Salle.

CASO DE USO DE CAMIONES EXTINTORES Y OTROS VEHÍCULOS EN PROTESTA

# Procuraduría de la Ética reclama a jefe de Bomberos ¢8 millones por daño social

#### Paula Córdoba

paula.cordoba@nacion.com

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó un reclamo de ¢8 millones en contra de Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, por el presunto uso de vehículos institucionales en actividades particulares sin relación con las funciones públicas.

La PEP reclamó el pago en favor del Estado, como daño social, en el marco de la acusación penal que la Fiscalía presentó contra Chaves por ocho supuestos delitos de peculado de uso.

Asimismo, la Procuraduría de la Ética solicitó el pago de ¢4 millones a una asistente administrativa de la jefatura del Batallón 12, de apellido Méndez, también acusada en el expediente N.º 21-000011-1218-PE.

Según la Fiscalía, la acusación está relacionada con el uso de camiones extintores y otros vehículos en una protesta efectuada en agosto, frente a la Asamblea Legislativa, para oponerse al proyecto de ley 24.518, del diputado liberacionista Gilbert Jiménez.

Este plan busca redistribuir los recursos generados por las primas de seguros para fortalecer a los cuerpos policiales y el Ministerio Público.

El Cuerpo de Bomberos

recibe el 4% de todas las primas directas de los seguros que se venden en el país. Con la reforma, la contribución se reduciría a un 3%, para redistribuir el 1% restante entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con un 0,4%; el Ministerio de Seguridad, un 0,4%, y el Ministerio Público, con un 0,2%.

La PEP también reclama a Chaves y a Méndez el pago de intereses y las costas del proceso. Según el artículo 354 del Código Penal, el delito de peculado de uso lo comete el funcionario público que utilice, para su beneficio o el de terceros, trabajos, servicios o bienes pagados por la Administración



Junto con Héctor Chaves, director de Bomberos, está acusada una asistente administrativa de la jefatura del Batallón 12. RAFAEL PACHECO

Pública.

La pena varía entre tres meses y dos años de prisión.

En este expediente, también se sumaron una querella y una acción civil del Instituto Nacional de Seguros (INS) el 2 de setiembre; pero el INS no detalló más información.

Este medio consultó la posición de Chaves y Méndez sobre la querella de la PEP, pero al cierre de edición no habían respondido.











**PRESENTAN** 



























### COMUNICADOS

CONTÁCTENOS WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016 / 4107-1717



Cierre parcial de Avenida Cuatro y Calle 1, por trabajos del Edificio Metropolitano del Banco Popular

Estimada ciudadanía:

Desde mayo del 2022 el tradicional Edificio Metropolitano del Banco Popular en el centro de San José está siendo sometido a un proceso de mejoramiento, que consiste en su reacondicionamiento estructural, mecánico, eléctrico y arquitectónico.

Se han tomado importantes medidas de seguridad tales como señalización vial por medio de señales verticales y luminosas, banderilleros para el control del tránsito y flujo peatonal.

Como parte de este proceso constructivo de mejoramiento, se requiere realizar trabajos de cambio de tubería pluvial y potable. Para ello es importante informar con la debida anticipación a la ciudadanía que será necesario un cierre parcial de un carril de calle 1 y un tramo del Boulevard de Avenida 4.

Este cierre se llevará a cabo a partir del lunes 23 de Septiembre, hasta el viernes 22 de Noviembre.

Se iniciarán los trabajos en el Boulevard del 22 de Septiembre al 14 de Octubre, posteriormente se requerirá intervenir un carril de Calle 1, desde el 14 de Octubre hasta el 22 de Noviembre.

Se está priorizando en todo momento provocar el menor impacto posible en la ciudadanía, así como la seguridad total de la zona.

Agradecemos profundamente su atención y comprensión.

#### STLA TRUST SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA AVISO DE REMATE

Se permite comunicar que en su condición de Fiduciario del Fideicomiso de Garantía denominado "FIDEICOMISO DE GARANTÍA ZAIDA ISABEL HERNANDEZ FERNANDEZ /SCOTIABANK DE COSTA RICA/ DOS MIL VEINTITRÉS", suscrito el 28 de abril de 2023, (en adelante, referido como el "Fideicomiso"), y en cumplimiento con lo establecido en el Fideicomiso; a las diez horas con treinta minutos exactos del 17 de octubre de 2024, en el Edificio STCR, tercer piso, oficinas de STLA Trust Services, S.A., ubicado en el kilómetro 4 de la Autopista Próspero Fernández, San Rafael de Escazú, provincia de San José, procederá a subastar en el mejor postor, libres de anotaciones y/o gravámenes hipotecarios, las fincas de la Provincia de HEREDIA, Matrículas de Folio Real número: I) CIENTO CINCO MIL SESENTA — F — CERO CERO CERO, naturaleza: Finca filial individualizada dos trece cero ocho destinada a unidad residencial número cero ocho ubicada en el nivel trece en proceso de construcción; situada en el Distrito Cuarto Ulloa, Cantón Primero Heredia; con los siguientes linderos: al Norte: Área común construida de pasillo y ductos y FFI dos trece cero uno; al Sur: Área común construida de ductos paredes y estructura, al Este: Área común construida de paredes estructura y ductos, y al Oeste: Área común construida de pasillo y ductos FFI dos trece cero siete, la cual tiene una medida de ochenta y cuatro metros cuadrados, según plano catastrado número H-Un millón setecientos setenta y siete mil setecientos sesenta y ocho – dos mil catorce; II) CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO – F – CERO CERO CERO, naturaleza: Finca filial individualizada tres – doscientos veintiséis destinada a estacionamiento ubicada en el nivel dos en proceso de construcción; situada en el Distrito Cuarto Ulloa, Cantón Primero Heredia; con los siguientes linderos: al Norte: Área común libre de circulación; al Sur: FFI tres doscientos once, al Este: FFI tres doscientos veintisiete, y al Oeste: Área común construida de paredes y estructuras, la cual tiene una medida de catorce metros cuadrados, según plano catastrado número H-Un millón seiscientos dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve – dos mil doce; y III) CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE – F – CERO CERO, naturaleza: Finca filial individualizada tres – doscientos veintisiete destinada a estacionamiento ubicada en el nivel dos en proceso de construcción; situada en el Distrito Cuarto Ulloa, Cantón Primero Heredia; con los siguientes linderos: al Norte: Área común libre de circulación; al Sur: FFI tres doscientos doce, al Este: FFI tres doscientos veintiocho, y al Oeste: FFI tres doscientos veintiséis, la cual tiene una medida de catorce metros cuadrados, según plano catastrado número H-Un millón seiscientos dieciocho mil quinientos cuarenta y ocho – dos mil doce. Las fincas antes descritas saldrán a remate con un precio base para la venta en primera subasta de: I) Finca Matrícula CIENTO CINCO MIL SESENTA – F – CERO CERO CERO, por la suma de \$163,481.76 (CIENTO SESENTA <u>Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS, MONEDA</u> DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); II) Finca Matrícula CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO-F-CERO CERO, por la suma de \$15,338.55 (QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); y III) CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE – F – CERO CERO CERO, por la suma de \$15,338.55 (QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). Exactamente en el mismo lugar, y para la celebración de la segunda subasta, se señalan las diez horas con treinta minutos exactos del 25 de octubre de 2024, con un precio base para la venta rebajado en un veinticinco por ciento de la base original. Asimismo, exactamente en el mismo lugar, y para la celebración de la tercera subasta, se señalan las diez horas exactas del diez horas con treinta minutos exactos del 04 de noviembre de 2024, con un precio base para la venta correspondiente al veinticinco por ciento de la base original. De conformidad con los términos del contrato de Fideicomiso, para que una oferta sea válida, el oferente deberá entregar a la Fiduciaria dentro de la hora inmediata anterior a la apertura de ofertas un monto igual al cincuenta por ciento (50%) del precio base correspondiente para la subasta respectiva, mediante cheque certificado, transferencia o de gerencia, a nombre del Fiduciario. El oferente que realice la mejor oferta en términos económicos, que sea igual, o por encima del precio base, se adjudicará la Propiedad. Cualquier oferente que se haya adjudicado la Propiedad, tendrá un plazo no prorrogable de tres (3) días hábiles después del remate para pagar el resto del precio de venta, mediante cheque certificado o transferencia bancaria, y le corresponderá el pago de los honorarios, gastos e impuestos del traspaso respectivo. En caso de que el precio de venta no sea completado por el oferente adjudicatario, la suma entregada a la Fiduciaria como depósito para participar en el remate NO será rembolsada, y será usada para pagar los gastos incurridos en dicho remate, y se tendrá por insubsistente el remate. En cualquier momento antes de realizarse la subasta podrá el Fideicomitente pagar totalmente las sumas adeudadas y los gastos ocasionados. Toda recepción de fondos por parte de la Fiduciaria está sujeta al cumplimiento de la Ley 7786 y sus reformas por parte de los depositantes. Las personas interesadas pueden solicitar información adicional al teléfono 4000-3000. Firma Responsable: STLA TRUST SERVICES S.A. San José, 19 de setiembre de 2024.



Los virus respiratorios tienen al Hospital de Niños en una situación complicada. RAFAEL PACHECO

HOSPITALES SUFREN SATURACIÓN

# Casos de infecciones respiratorias en niños continúan en aumento

> HNN tiene 110 menores internados; el 17% está en cuidados intensivos

#### Irene Rodríguez S.

irodriguez@nacion.com

El Hospital Nacional de Niños (HNN) comenzó este miércoles con 110 menores internados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG). El 17% se encontraba en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Estas afecciones son producidas por virus respiratorios que se complican y llevan a los menores a requerir de internamiento y, en ocasiones, de ventilación asistida, ya que no pueden respirar por ellos mismos.

En las últimas semanas, el aumento de la circulación de estos virus ha llevado al centro médico a utilizar camas que originalmente están destinadas a otras patologías para atender IRAG. Normalmente, hay 67 camas para enfermedades respiratorias, pero en esta época tienen que reconvertir espacios de otros servicios para dar abasto.

Este no es el único centro hospitalario que enfrenta esta situación. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) señaló que el comportamiento en los salones de otros hospitales públicos ha aumentado desde el 7 de setiembre, cuando se pasó de 125 internados a 154, el día 16.

La CCSS indicó que la institución está en fase 2 del plan institucional, según el cual, se solicita a los hospitales regionales y periféricos

#### SEÑALES DE ALERTA

#### Preste atención

Las familias deben estar atentas a estas señales en los niños:

- Fiebre mayor a 39 °C.
- Rechazo a la lactancia.
- Llanto e irritabilidad sin razón aparente.
- Respiración muy rápida o dificultad para respirar.
- Pérdida de ganas de jugar.

#### MEDIDAS CLAVE

EN ESTE MOMENTO
DE ESTACIONALIDAD
RESPIRATORIA, INSTAMOS
A TODA LA POBLACIÓN A
TOMAR LAS MEDIDAS PARA
EVITAR EL CONTAGIO DE
VIRUS RESPIRATORIOS:
UNA BUENA HIGIENE DE
MANOS, LA TÉCNICA DEL
ESTORNUDO, VACUNACIÓN
AL DÍA Y EVITAR EL FUMADO".

#### Lydiana Ávila

Jefa de la sección de Medicina del HNN

que los pacientes en condición moderada sean manejados en su propio centro médico hasta que se pueda trasladarlos al HNN, si fuera necesario.

Todos los niños en cuidados intensivos están en el HNN. En total, de los 154 niños hospitalizados, el 36% están en el HNN; el 10% en el hospital Tony Facio, en Limón, y el 8% en el Hospital de Guápiles.

El 46% restante está en otros centros médicos, como el San Rafael, Rafael Ángel Calderón Guardia, San Vicente de Paúl, Carlos Luis Valverde Vega, Maximiliano Peralta, San Francisco de Asís, William Allen, San Carlos, Enrique Baltodano, Víctor Manuel Sanabria Martínez, Fernando Escalante Pradilla, Manuel Mora Valverde, Tomás Casas Casajús y Juana Pirola.

La CCSS afirmó que el porcentaje de ocupación por IRAG en todas las camas hospitalarias para población pediátrica en salón es de 73%, y en cuidados intensivos, de 80%. Este indicador debe estar por debajo de 85% para que los hospitales tengan capacidad de acción.

Prevención. Esta época normalmente se caracteriza por un aumento de los virus respiratorios y es usual que haya mayor ocupación hospitalaria. Sin embargo, estas infecciones también pueden prevenirse.

"En este momento de estacionalidad respiratoria, instamos a toda la población a tomar las medidas para evitar el contagio de virus respiratorios: una buena higiene de manos, la técnica del estornudo, vacunación al día y evitar el fumado", destacó Lydiana Ávila de Benedictis, jefa de la sección de Medicina del HNN.

La pediatra enfatizó en la importancia de no llevar a los menores de dos años a aglomeraciones, porque a estas edades los pacientes son más vulnerables a enfermarse y complicarse.

En este momento, los virus que más afectan a la población infantil son el rinovirus y el virus sincitial respiratorio (VSR). Aunque son patógenos diferentes, los síntomas de alerta, cuando ya es necesario acudir al médico, son similares. (Ver recuadro).

#### **Diego Bosque**

diego.bosque@nacion.com

Francisco Hidalgo Moreira, director de Energía y Alumbrado Público de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), fue despedido sin responsabilidad patronal a partir de este miércoles. Así lo confirmó la oficina de prensa de esa institución ante una consulta de este diario.

El despido sin responsabilidad patronal ocurre seis meses después de que La Nación publicara que Hidalgo omitió declarar un conflicto de interés al firmar criterios técnicos que permitieron extender millonarias compras a una compañía que le debía dinero a su cónyuge por la compra de un lote en San Roque de Barva, en Heredia.

A raíz de la indagación periodística, la ESPH abrió una investigación administrativa contra el funcionario por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios a Ecological, la empresa que le compró un terreno a él y a su familia por ¢338 millones.

Según Paola González, periodista de la ESPH, ese proceso administrativo concluyó y se ordenó el despido sin responsabilidad patronal del director.

"El despido quedó efectivo el día de hoy (ayer)", enfatizó González.

Se intentó contactar a Hidalgo para conocer su posición, pero no respondió las llamadas realizadas a su teléfono celular.

Allan Benavides, gerente general de la ESPH, también rechazó referirse al caso, pues aseguró que está incapacitado. "Tengo que guardar silencio total", dijo Benavides y cortó la comunicación.

Hidalgo ingresó a la Empresa en enero de 1999; allí desarrolló una carrera en la que fue ascendiendo hasta llegar a la Dirección de Energía y Alumbrado Público, en junio del 2010. Además, fungía como mano derecha de Benavides y asumía la Gerencia General de forma interina cuando era necesario.

¿Qué sucedió? Según información del Registro Nacional, el 17 de setiembre del 2021, Hidalgo, su esposa y tres familiares más vendieron a Jorge Zúñiga Gamboa, representante legal de Ecological S. A., un inmueble de 4.590 metros cuadrados, ubicado en San Roque. La transacción se hizo ante el notario público Adolfo Jiménez Pacheco.

El negocio se realizó mediante una hipoteca para respaldar el pago de ¢338 millones. La esposa de Hidalgo, una mujer de apellidos Rojas Arrieta, figuraría como acreedora por ¢179 millones. Otra mujer, de apellidos Rodríguez Arrieta, sería la segunda acreedora por ¢159 millones.

Ante el notario, Ecological se comprometió a pagar a la cónyuge del funcionario ¢14 millones en febrero del 2022 y los ¢165 millones restantes en cuotas mensuales en los próximos 13 años. A la segun-



Francisco Hidalgo Moreira, director de Energía y Alumbrado Público, laboraba en la Empresa desde 1999. LN

PESQUISA SE ABRIÓ TRAS PUBLICACIONES DE 'LA NACIÓN'

# ESPH despide a jefe de Energía por aparente conflicto de interés con proveedor

> Cese sin responsabilidad patronal tiene efecto desde este miércoles

da acreedora, la empresa debía cancelarle ¢59 millones en febrero del 2022 y los restantes ¢100 millones, al finalizar el plazo de la hipoteca.

Dos meses después de haberle vendido a Ecological el terreno familiar y pese a que la firma mantenía una importante deuda con su esposa, Hidalgo firmó criterios técnicos para que la ESPH le ampliara contratos a esa compañía para el suministro de luces led del alumbrado público de Heredia.

Por ejemplo, el 18 de noviembre del 2021, la Dirección de Energía de la ESPH le extendió una orden de luces por ¢67 millones, y el 21 de octubre del 2022, otra por ¢87 millones. En el 2023 giraron otras tres por ¢127 millones.

En el expediente de esas contrataciones no existe constancia de que Francisco Hidalgo advirtiera de un conflicto de intereses a la hora de tomar decisiones que beneficiaran a Ecological.

Además, el 31 de mayo del 2022, ocho meses después de la venta del terreno, Hidalgo firmó una recomendación (memorando EEA-35-2022) para que la proveeduría de la ESPH ampliara un contrato a favor de Ecological por ¢300 millones para limpieza de sedimen-

to en las plantas hidroeléctricas Los Negros y Tacares, ubicadas en Upala y Grecia, respectivamente. Tampoco declaró un conflicto de intereses en esa decisión.

De esa forma, en los dos años siguientes luego de la venta del terreno a Ecological, esa firma obtuvo ¢581 millones en contratos con la institución herediana.

La Nación ha realizado intentos de comunicarse con Jorge Zúñiga Gamboa, representante legal de Ecological, desde febrero pasado, antes de iniciar las publicaciones del caso, pero no ha sido posible.

Otros negocios. En mayo del 2020, la ESPH seleccionó a Ecological como socio para crear una subsidiaria llamada Innove, la cual se dedicaría a vender servicios a terceros en construcción, mantenimiento y logística en las áreas de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones.

La sociedad se formalizó en agosto del 2020 con un 52% de acciones para la Empresa de Servicios Públicos y un 48% para Ecological.

Casi cuatro años después, Innove no ha logrado contratos con terceros y sus únicos ingresos corresponden a acuerdos cedidos a dedo por la ESPH.

En setiembre del 2021, el mismo mes en que Hidalgo y su familia le vendieron la finca a Ecological, la ESPH le dio tres contratos a dedo a Innove para sustitución de medidores, instalación de nuevos medidores y corta de ramas. Además, entre diciembre del 2021 y junio del 2022, le cedió dos más para lectura de medidores de agua y electricidad, y reconexiones de servicios.

Por todos esos contratos, Innove, sociedad de la que es accionista Ecological, recibió pagos por ¢223 millones.

El gerente general de la ESPH afirmó, en febrero anterior, que parte del acuerdo para formar Innove consistía en que Ecological debía aportar un terreno para construir las oficinas de la subsidiaria. El inmueble que finalmente aportaron fue el comprado a Hidalgo y sus familiares.

Benavides agregó en esa ocasión que desconocía esa situación y que se enteró hasta que Hidalgo se lo contó en enero anterior, luego de recibir una llamada de un periodista de este periódico para preguntarle sobre el tema.

No obstante, la Contraloría Empresarial de la ESPH recibió el año pasado una denuncia anónima, en la que se indicaba que el medidor del servicio de electricidad de las oficinas de Innove estaba a nombre de Hidalgo y, además, tenía tarifa residencial, cuando lo correcto es que se cobrara tarifa comercial.

Luego de la denuncia, la Contraloría emitió un informe en el que se limitó a recomendar el cambio de nombre del titular del servicio y del tipo de tarifa.

El expediente para la selección de Ecological como socio de la ESPH para la creación de Innove muestra que Hidalgo, director de Energía, jugó un papel clave, pues dirigió la elaboración de los términos de referencia y requisitos para escoger al socio y, además, evaluó las ofertas.

De acuerdo con el expediente, el 2 de abril del 2019, el hoy exfuncionario invitó a las firmas Electrotecnia y Ecological para ser parte de Innove. El objetivo era aliarse con el fin de participar en concursos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la instalación de fibra óptica; debían presentar sus ofertas antes del 24 de abril de ese año, pero solo Ecological participó.

Por su parte, Electrotecnia manifestó que no cumplía los requisitos definidos en los términos de referencia.

En mayo del 2020, la Junta Directiva de la ESPH designó a Ecological como socio luego de recibir un criterio de Hidalgo en el que se recomendaba a esa compañía.

Los documentos incluidos en el expediente muestran que hasta el 2020 quedó en firme la selección de Ecological como socio, pero que la decisión estaba tomada desde el 2018, mucho tiempo antes de que se publicara "el concurso".

El 3 de diciembre del 2018, por medio del memorando UENEEYAP-583-2018, Hidalgo recomendó a Ecological como "aliado estratégico" y solicitó a la Proveeduría Institucional seleccionarlo como socio. ■

# SUCESOS&JUDICIALES

www.nacion.com Vanessa Loaiza, editora de Sucesos&Judiciales vloaiza@nacion.com

-> Cabecilla del Clan del Golfo tendría sólido expediente en nación norteamericana

#### Fátima Jiménez Q.

fatima.jimenez@nacion.com

Alexi Meléndez León, detenido el martes como sospechoso de liderar en Costa Rica una célula del Clan del Golfo, es conocido en el ambiente criminal y entre autoridades policiales del continente como uno de los "Siete Tiburones del Pacífico".

Se autodenominan así porque se trata de siete individuos, domiciliados en diferentes latitudes de América, que controlan las rutas del narcotráfico del Clan del Golfo desde Colombia, a través del Pacífico.

En Costa Rica, este hombre de 55 años, casado y padre de una menor de edad, llevaba una vida de bajo perfil y no socializaba mucho. Los vecinos creían que era empresario, porque siempre salía de su casa, en Ciudad Colón, con traje sastre.

Sin embargo, su nombre era conocido por las autoridades del país, Colombia y Estados Unidos, y los delitos que se le podrían imputar fueron suficientes para que el Gobierno norteamericano lo considerara uno de los 50 sujetos más buscados.

Trabajo colegiado. Esta declaratoria proviene de un análisis hecho en el Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDE-TF, por sus siglas en inglés), adscrito al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En este grupo convergen miembros de la Fiscalía General, la División Criminal del Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigación (FBI), Marshals, Guardacostas, el Servicio Secreto y la Administración para el Control de Drogas (DEA), entre otras dependencias. Establecido en 1982, es el eje central de la Fiscalía para combatir el crimen organizado transnacional y reducir la disponibilidad de narcóticos ilícitos en aquel país.

Para que alguien figure en la lista de los más buscados. es porque compromete la soberanía de Estados Unidos. Para ello, los integrantes del grupo analizan el daño social, sanitario y económico que un grupo causa al introducir droga a territorio norteamericano.

Un agente antidrogas retirado, consultado sobre el expediente del caso Shark (tiburón, en inglés), consideró muy posible que exista un expediente muy sólido contra Meléndez en Estados Unidos, que se suma a las causas por narcotráfico y lavado que se analizan, por separado, en Costa Rica.

También se valora, agregó la fuente, que el objetivo opere en un país objetivo, es

# Así entró Alexi Meléndez en la lista de los más buscados por EE. UU.

> Sospechosos detenidos en 23 allanamientos fueron indagados por las autoridades



Alexi Meléndez León, de 55 años, fue detenido el martes en su casa de Ciudad Colón. SUMINISTRADA

#### NARCO Y EXTORSIÓN

#### Grupo nació en Colombia

El Clan del Golfo es una peligrosa organización criminal colombiana centrada en el narcotráfico y la extorsión, considerada una de las mayores amenazas del crimen transnacional.

Cuenta con alrededor de 1.900 miembros y opera tanto en Colombia como en el extranjero, con presencia en 28 países de América, Europa, Asia y Oceanía.

A pesar de la captura de varios de sus líderes, el Clan del Golfo sigue activo y mantiene alianzas con carteles mexicanos y mafias europeas.

decir, en un territorio donde Estados Unidos colabora para mitigar los impactos del narcotráfico y el lavado de activos.

Meléndez, por ejemplo, figura en el puesto 50 de esa lista.

Es ahí donde se coordina el trabajo entre autoridades policiales y judiciales de ambos países para detener al sospechoso. Como Meléndez se casó con una costarricense en el 2006 y obtuvo la nacionalidad, no podrá ser extraditado para responder por las causas que se le atribuyen en aquel país.

**Peso pesado.** Fue este trabajo conjunto el que permitió cerrar la pinza y detener a Meléndez mientras descansaba en su casa en el condominio Hacienda Colón. Además de este hombre, otras 10 personas fueron detenidas como sospechosas de integrar la célula del Clan del Golfo en Costa Rica.

Entre los detenidos destacan tres funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR), identificados con los apellidos

Zúñiga Brenes, Salas Sandoval y Vargas Mora. También figura un pastor evangélico de apellidos Barboza Pilartes.

Los demás implicados en el caso *Shark*, investigado bajo la causa 22-000116-1322-PE, colaboraban en la logística de la célula. Uno de ellos poseía dos empresas piñeras, a través de las cuales se enviaban grandes cargamentos de droga a Europa y a Estados Unidos.

Estos otros sospechosos responden a los apellidos Arosemena Siles, quien era el segundo al mando de la célula después de Meléndez; Arce Salas, Loría Espinoza, Lara Vargas, Campaz Montaño y Araya Vargas.

De acuerdo con el Ministerio Público, a las 11 p. m. del martes concluyó la toma de declaración indagatoria de 10 de los detenidos y un undécimo sospechoso fue indagado la

mañana de ayer en el Juzgado Penal de San Carlos, despacho que lleva el caso y que también autorizó los operativos, según la Fiscalía.

Todos fueron detenidos en 23 allanamientos realizados en distintos puntos del país. En la provincia de San José, los operativos se llevaron a cabo en San José, Mora y Escazú.

En Alajuela, las intervenciones ocurrieron en Upala, Aguas Zarcas, Pital, La Palmera, Río Cuarto, Santa Rosa de Pocosol y en un módulo del Centro Penitenciario La Reforma. Además, en la provincia de Puntarenas, en Coto Brus.

El Ministerio Público destacó ayer que durante los registros se decomisaron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, joyas, maquinaria pesada, ganado, armas de fuego y municiones.

Además, se incautaron de 34 vehículos de alta gama, cuyo valor aproximado es de ¢500 millones, según Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). "También se están anotando 16 propiedades y se está interviniendo en 12 sociedades", informó el jefe policial.

A este grupo se le asocia con dos decomisos importantes. En el 2022, las autoridades costarricenses le confiscaron 220 kilos de cocaína que iban a ser enviados desde la terminal de APM Terminals, en Moín, escondidos en un contenedor con doble forro.

Además, sufrieron otro golpe significativo cuando les decomisaron 120 kilos de cocaína en un puerto de España. En estos operativos, también se incautaron de \$179.000 y ¢26 millones.

La audiencia de medidas cautelares, que empezó ayer por la mañana, habría sido suspendida en la tarde, pues al parecer, un sospechoso en fuga fue detenido en la zona sur y debían trasladarlo hasta estrados judiciales en San Car-

La causa se sigue en San Carlos, porque ese fue el punto de partida de la investigación. Las autoridades detectaron que el grupo camuflaba cocaína en cargas lícitas de piña o yuca en una empacadora. ■

SAN JOSÉ, LIMÓN Y ALAJUELA

#### Tres muertos por accidentes entre noche de martes y madrugada de miércoles

Fátima Jiménez v Kevin Ruiz

fatima.jimenez@nacion.com

Varios accidentes de tránsito ocurridos entre la noche del martes y la madrugada de ayer dejaron tres fallecidos y cuatro personas en estado crítico.

El primer hecho fatal fue a las 6:28 p. m. del martes, en San Pedro de Pérez Zeledón; un hombre de 64 años, apellido Chacón, fue atropellado por un auto mientras caminaba por la carretera y murió en el lugar.

A las 12:30 a.m. de ayer, en la Fortuna de San Carlos, un joven de 19 años, de apellido Castro, murió al colisionar su motocicleta contra una barrera. A las 4:37 a.m., en Matina, un hombre de 25 años fue atropellado por un vehículo pesado.

Además, cuatro personas resultaron gravemente heridas en otros accidentes.

A las 6:43 p. m. en la Rita de Pococí, un motociclista fue llevado grave al Hospital de Guápiles, tras chocar contra

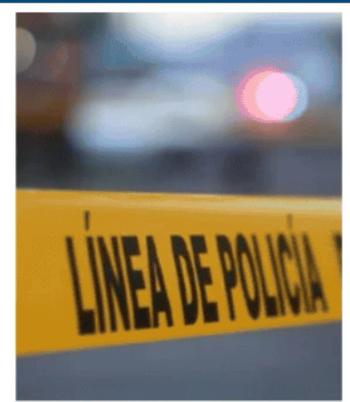

Choques y atropellos derivaron en muerte o gravedad de las víctimas. (Foto ilustrativa) ISTOCK

un objeto fijo.

Otro accidente ocurrió en la Katira de Guatuso a las 7:48 p. m. Un adulto fue llevado a la Clínica de Guatuso por una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta.

En Bagaces, a las 10 p. m., una mujer de 30 años fue llevada grave a la clínica local por la colisión de un vehículo liviano con una motocicleta.

A las 4:01 a.m. de ayer, en San Pedro de Montes de Oca, un hombre de 30 años quedó con heridas graves después de que su vehículo pegara contra un objeto fijo. ■

VIDEO MUESTRA AGRESIONES Y AMENAZAS DE MUERTE

# Supuesto prestamista 'gota a gota' desnuda a hombre y le exige pagar

> Autoridades desconocen dónde ocurrió hecho y si está en investigación

Yiren Altamirano B.

yiren.altamirano@nacion.com

Un joven fue grabado desnudo mientras lo golpeaban en el rostro y lo amenazaban con matarlo si no pagaba lo que debía en un día.

Se presume que quien lo amenaza es un prestamista "gota a gota".

"¿Cuándo va a pagar? Vea que esto va directo al patrón", le decía. En un momento se oye decir "Santa Rosa".

El video muestra al sospechoso hablando por teléfono con alguien que le pregunta: "¿Lo van a matar o no lo van a matar a ese mae? ¿Qué le van a hacer?", mientras la víctima es abandonada sin ropa en un cafetal.

La Nación consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público si se inició alguna investigación.

El departamento de prensa del OIJ informó de que consultó en sedes judiciales de San Carlos, Los Chiles y Alajuela, pero no tenían conocimiento de una denuncia o investigación en curso.

Además, señalaron que en casos relacionados con el "gota a gota", es necesario que la víctima denuncie para activar el proceso investigativo. Por su parte, el Ministerio Público no había respondido al cierre de edición.

Incremento de denuncias. El fenómeno del "gota a gota" ha sido objeto de atención por parte de las autoridades.

En el 2023, el Ministerio Público registró al menos 1.820 casos de amenazas, de los cuales el 90% estaban relacionados con estos préstamos ilegales, es decir, unos 1.638 casos.

En junio pasado, José Peñaranda, fiscal adjunto de la

Oficina de Atención y Protección a la Víctima, señaló en el programa *Frecuencia MP*, que la mayoría de estos casos se concentran en barrios de San José, aunque el problema se extiende por toda la Gran Área Metropolitana (GAM).

"Pero ello no excluye provincias como Guanacaste o Limón, que tienen mayor incidencia después de San José, Cartago y Heredia", informó el fiscal.

Según reportó recientemente el medio digital *CRHoy*, durante el 2024, el Organismo de Investigación Judicial ha recibido 579 denuncias relacionadas con el "gota a gota".

Mover el dinero. El préstamo "gota a gota" es un método de financiamiento informal que ha crecido en Costa Rica y está vinculado al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Otorgar préstamos informales es la forma más fácil, para las organizaciones, de legitimarlo.

"Cuando usted tiene dinero



Al supuesto deudor lo dejaron en la calle después de golpearlo. En el video, se oye al agresor hablar de "Santa Rosa". CORTESÍA

acumulado, necesita moverlo, y no hay mejor forma de moverlo que ponerlo en la calle de manera fácil y accesible al público", explicó Peñaranda.

Estos prestamistas no exigen requisitos, lo cual los convierte en una opción accesible, pero peligrosa. En muchos casos, los cobradores no solo presionan al deudor, sino también a sus familiares y allegados, utilizando la extorsión y la violencia.

"Muchos llegan (a denunciar) en la etapa crítica, y esa etapa implica cuando ya están instauradas las denuncias de amenazas agravadas por extorsiones o porque el cobro trasciende a otra persona", añadió el fiscal.

OLEAJE TAMBIÉN SERÁ MÁS ELEVADO EN LAS DOS COSTAS

#### CNE decreta alerta verde en vertiente del Pacífico por mareas altas

#### Arianna Villalobos S.

arianna.villalobos@nacion.com

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) decretó alerta verde en toda la vertiente del Pacífico por mareas altas desde ayer y por lo que resta de la semana.

Esta alerta corresponde a situaciones de bajo riesgo que podrían impactar o poner en peligro a ciertas comunidades o regiones.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección de Gestión de Riesgo de la CNE, el efecto combinado de la luna llena y el equinoccio de otoño generará, durante esta semana, las mareas más elevadas del año, tanto en el Pacífico como en el Caribe.

Según el pronóstico, en la

costa pacífica las mareas superarán los tres metros y alcanzarán máximos de 3,26 metros durante la madrugada de mañana y el sábado. En la costa caribeña, se espera que sobrepasen los 0,4 metros.

Para el fin de semana, la CNE anticipó vientos que podrían crear condiciones peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones debido al oleaje, aunque esta variable puede cambiar según las condiciones locales.

La CNE exhortó a mantener vigilancia en el Pacífico ante el riesgo de inundaciones en las áreas más vulnerables.

"A la población que habita en zonas costeras, turistas y pescadores, que estarán en la playa el fin de semana, les re-



La CNE llamó a estar vigilantes en el Pacífico ante el riesgo de inundaciones en algunas áreas. (Foto con fines ilustrativos). CORTESÍA

comendamos tener cuidado al bañarse o navegar, ya que el viento y las altas mareas podrían generar condiciones in-

usuales", indicó el presidente de la CNE, Alejandro Picado, en un video difundido por la Comisión. El oleaje. El Módulo de Información Oceanográfica (MIO), proyecto del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica (UCR), alertó, el 16 de setiembre, de que las olas en el Pacífico presentaban máximas de 1,7 metros y se mantendrían así hasta hoy.

Se prevé un incremento durante el fin de semana, con olas que llegarán hasta los 2,6 metros el sábado.

En la Isla del Coco, se espera que las olas alcancen los 2,4 metros entre hoy jueves y el sábado.

Según el MIO, el oleaje empezará a disminuir en todas estas regiones a partir del domingo. ■



Lynda Díaz y su esposo, Anthony Alfonso, viajan junto a César Abarca todos los viernes para presentarse en el concurso. CORTESÍA

#### Kimberly Herrera S.

kimberly.herrera@nacion.com

Lynda Díaz le toca viajar de Estados Unidos a Costa Rica, y ya el domingo, la empresaria está luciendo sus mejores pasos en *Mira quién baila*, nuevo formato de baile de Teletica.

Sin embargo, tan solo unas horas después "de lustrar la pista" llega el lunes y el paso siguiente en su rutina es tomar un avión de vuelta a suelo norteamericano.

Para Lynda, los restantes días de la semana son ensayar, trabajar y volver a ensayar... No cabe duda, para poder estar en *Mira quién baila*, la empresaria tiene que hacer varios sacrificios.

"Salimos los lunes a las 7 a. m. para Estados Unidos; regresamos el viernes a las 7 p. m. Los ensayos son bastante fuertes; a veces son hasta cinco horas diarias y es bastante esfuerzo el que estamos haciendo, es muy duro", confiesa.

Lynda hace pareja con el coreógrafo César Abarca, quien aceptó no solo bailar con la expresentadora, sino que también viaja con ella todas las semanas a Estados Unidos y luego a Costa Rica para estar en el programa, el cual se transmite en vivo todos los domingos, a partir de las 7 p. m.

Según reveló, Abarca se está quedando en la casa de Díaz en Miami, la cual ella comparte con su esposo, Anthony Alfonso.

"Él se queda en nuestra casa y de verdad yo aprecio que haga esto, porque para él también es un sacrificio; es fuerte, bastante fuerte para ambos... para todos. Es bastante fuerte, pero también es algo importante para ambos", revela.

Y pese a que para ambos es cansado, la empresaria afirma

# Lynda Díaz VSUSVIIELOS SEMANIALES

## Y SUS VUELOS SEMANALES PARA ESTAR EN

# 'Mira quién baila'

La empresaria
dijo que aunque
tenga que ensayar
cinco horas por
día y viajar todas
las semanas de
Estados Unidos a
Costa Rica para
presentarse en el
programa, no se va
a rendir. Ella está
decidida a ganar

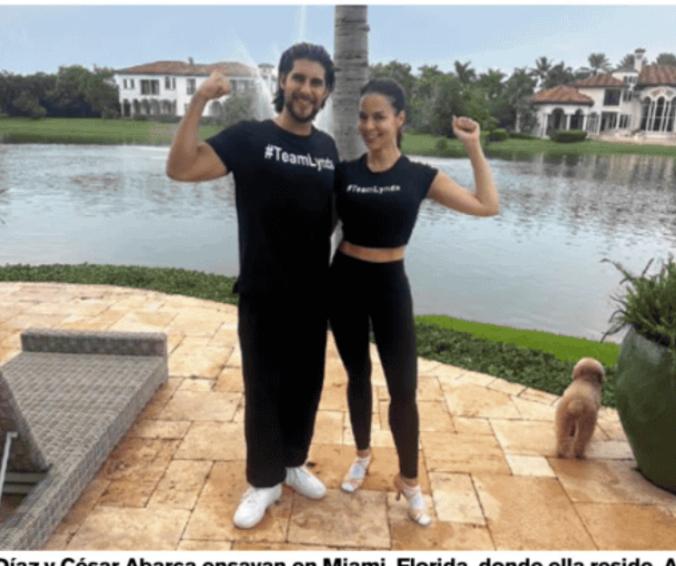

Díaz y César Abarca ensayan en Miami, Florida, donde ella reside. A pesar del cansancio, están muy felices. CORTESÍA

que ninguno se queja y que más bien están felices de poder

> participar en el formato. Ella debe viajar debido a que tiene que trabajar en el país norteamericano.

> En una transmisión en vivo en sus redes sociales, Lynda explicó que es la pro-

ducción de *Mira quién baila* la que le paga los boletos para que pueda viajar desde Miami hasta Costa Rica, todas las semanas.

La puertorriqueña de 52 años contó que el vestuario que utilizará en cada una de las galas lo elige y le pertenece a ella.

"Son cosas que se hacen en el proceso de la negociación", aseguró en el video, en el que contestó preguntas de sus seguidores.

**Debut.** Díaz fue la última en debutar en la primera gala de *Mira quién baila*; sin embargo, fue una de las que más apoyo tuvo por parte del público.

Ella asegura estar agradecida y convencida de que esto se debe a la carrera que tuvo en televisión.

"Independientemente, por la razón que sea, los años pesan mucho en la televisión, y yo creo que mucha gente me recuerda de hace 25 años, es gente que ha ido creciendo con uno y que luego me enseña fotos y dice: 'Esta era yo cuando usted estaba en tele', y yo lo que digo es: 'Dios mío y yo aquí todavía'. Entonces son muchísimos años, mucha gente linda que lo quiere a uno y que siempre lo respaldan a uno", explica.

Por ese apoyo, la carismática empresaria está convencida de que no va a decepcionar a su público y que hará lo mejor que pueda en la pista de baile.

"Vengo decidida a ganar (...). Voy a bailar salsa, que la llevo en la sangre, tango, merengue y al reguetón más o menos le hacemos un poquito", agrega entre risas.

Contra abuso. Para Lynda es importante llevarse el premio, pues busca apoyar a la Fundación Ser y Crecer, que tiene como fin ayudar a que personas víctimas de abuso sexual puedan tener acompañamiento psicológico.

La puertorriqueña asegura que ya son varios años los que lleva trabajando en esta fundación y por ello busca ganar los \$15.000.

"Mis dos hijas mayores fueron abusadas por su propio papá y ellos también me ayudaron montones. De igual forma, ellos ayudan a niños y familias que no tienen recursos", comentó.

"Ellos lo necesitan, cada día hay más niños abusados en Costa Rica, niños abusados que viven en la casa con el abusador y que nunca reciben ningún tipo de ayuda... y bueno, esta es la mejor plataforma para ayudarlos. Espero que a través de mí consigan ese premio. Yo lo voy a dar todo en la pista...; Espérese y verá!...", finaliza.

En la gala del próximo domingo 22, Lynda y Abarca saldrán a la pista para bailar tango. ■

Galardones a lo más destacado de la música nacional

# Conozca a la psicóloga que arrasó en los premios ACAM

#### **Artista Berenice**

fue artista revelación y obtuvo reconocimientos por su disco 'Nido', grabado junto a Los Locos Descalzos

#### Jessica Rojas Ch.

jessica.rojas@nacion.com

Un nombre resonó de manera recurrente en la ceremonia de los Premios ACAM (Asociación de Compositores y Autores Musicales), que reconoce lo mejor de la música costarricense. La artista nacional Berenice arrasó en la noche del martes y subió cinco veces al escenario del Teatro Auditorio Nacional para recibir sus premios.

Gracias a su disco titulado Nido, grabado junto a Los Locos Descalzos, la cantautora recibió galardones al mejor disco nueva canción, al álbum del año, a la mejor canción del año y al mejor sencillo nueva canción por el tema Espirales. La producción también obtuvo el galardón a mejor ingeniería de sonido para Alan Denis de la Sierra, Daniel Solano y Eriberto Román.

Además, la artista de 31 años recibió el reconocimiento como artista revelación. Fue una noche de celebración no solo para ella, sino también para todos los músicos, compositores e intérpretes que disfrutaron de una gala llena de sorpresas.

"Estoy muy agradecida. Quisiera dedicar este premio a todas las personas que han sido nominadas, todas las personas que han hecho su música y sus propuestas este año. Qué bueno ser parte de esta comunidad tan grande



La cantautora Berenice dio sus primeros pasos en la música hace más de 20 años. MAYELA LÓPEZ

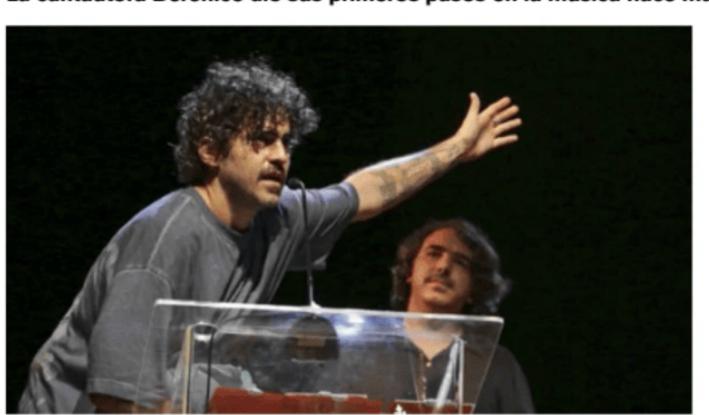

Felipe Pérez y Giancarlo Tassara recibieron tres premios por su trabajo en Todo esto junto, de la agrupación 424. MAYELA LÓPEZ

Sinfónico.

y tan diversa, con tantas propuestas musicales", afirmó la artista al recibir el último galardón de la noche.

Berenice dio sus primeros pasos en la música hace más de 20 años, influenciada por su abuelo materno, quien fue intérprete de la Orquesta Sinfónica Nacional, y por su abuela, quien formó parte del Coro "Lo que más he confirmado en mi acercamiento a la música popular es que la música sana, y eso mezcla mis mundos: la psicología, mi acercamiento a la realidad social del país y el arte. La música es arte para sanar y proponer experiencias vivenciales diferentes, para transportarse a otras realidades", expresó la compositora, violinista y psicóloga en una entrevista previa con La Nación.

Otros ganadores. La ceremonia de premiación de ACAM también contó con la presencia de músicos, intérpretes y compositores nacionales. En total, se premiaron 22 categorías, en las que estaban nominados 81 sencillos y 69 discos.

En un hito histórico para la asociación, este 2024 se recibieron un total de 732 canciones y 221 discos como propuestas para las nominaciones. El panel de jueces que eligió a los nominados estuvo compuesto por el productor audiovisual Randall Zúñiga, la baterista y productora Adriana Palma, la rapera Natalia Vargas, el productor y músico Felipe Fournier y el músico y compositor catalán Josep Mas. La votación por los ganadores estuvo a cargo de los asociados de ACAM.

La entrega de los premios fue una verdadera fiesta de la música nacional. Artistas, amigos y familiares se reunieron para brindar apoyo y celebrar a los nominados y ganadores.

El evento fue también un espectáculo con presentaciones artísticas de nominados como The Saint Cecilia, Stephie Davis, Junno, Malí, Matsuii y Niah, quien, con su estilo urbano, dio un cierre espectacular a la velada. La producción estuvo a cargo de H2O Contenido.

Otros ganadores destacados de la noche fueron la agrupación 424, que recibió el premio a mejor disco rock alternativo/indie por *Todo esto junto*, así como mejor canción rock alternativo por *¡Vamos!* Además, Felipe Pérez y Giancarlo Tassara fueron reconocidos como productores del año por este trabajo.

La banda Flor de Doppler también fue galardonada en varias ocasiones. El grupo destacó con los premios a mejor disco rock por *Onírica volátil*, mejor canción electroacústica por *Ixkik' Prima Ricomposizione* y mejor canción rock por *Pólvora*.

La cantante Canina se fue a casa con dos trofeos: mejor canción urbano/reguetón por *Ay papá* y mejor canción pop por *Tornado*.

El premio Ricardo Reca Mora recayó este año en la educadora y cantautora Brunhilda de Portilla, así como en el músico, compositor, pianista y productor José *Chepe* González (ver nota adjunta).

Trayectoria musical

### Brunhilda de Portilla y Chepe González ganan el Reca Mora

#### Jessica Rojas Ch.

jessica.rojas@nacion.com

La noche del martes pasado, en una velada repleta de alegría, la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) también otorgó el premio Ricardo *Reca* Mora, que honra la trayectoria musical de los artistas.

En este 2024, los homenajeados fueron la educadora y compositora Brunhilda de Portilla y el músico, productor, pianista y compositor José *Chepe* González.

Doña Brunhilda, de 95 años, ha dedicado toda su vida a la educación y a la creación de música infantil y villancicos. Su vida en Guanacaste, su infancia y los juegos de su niñez los plasmó no solo en sus canciones, sino también en cuentos y poemas.

Su obra abarca pintura, relatos, canciones de cuna, cuentos infantiles, boleros, valses, dramas y operetas. Además, fue actriz de teatro.

En el 2011, el Ministerio de Cultura y Juventud declaró sus creaciones como cantos de interés público.

En el 2017, ACAM la incluyó en su galería al mérito, uno de los más grandes honores otorgados por dicha asociación.

El segundo galardonado

con el Reca Mora fue el músico, pianista, productor y compositor josefino José *Chepe* González, de 66 años.

Siendo apenas un niño de siete años, González formó parte del grupo The King Cats, banda en la que demostró su innato talento musical.

Años más tarde, se graduó en la Universidad de Costa Rica en composición y piano, obteniendo además un título de Professional Music Degree Bachelor en el Berklee College of Music y un Master's Degree in Classical Piano Performance en el New England Conservatory of Music.

Fue fundador de los grupos



Brunhilda de Portilla y José González agradecieron el reconocimiento el pasado martes. MAYELA LÓPEZ

Angelus y Kayrós. En su carrera como creador de *jingles* publicitarios, ha compuesto más de 4.000 piezas, entre las más reconocidas están el sencillo *Siempre con usted* de Teletica y la versión del *Padre Nuestro*, que este canal transmite a diario en su señal.

También participó como artista en el concierto *Derechos Humanos ¡Ya!* en el viejo Estadio Nacional, en 1989.

Chepe González, padre de la cantante costarricense Mishcatt, se dedica a la composición de música sacra y espiritual.

#### **PASATIEMPOS**

#### Mafalda por Quino











#### **Justo y Franco**



#### Sopa de letras

Encuentre 7 instrumentos musicales aborígenes

|      | D | L | М | F | В | 0 | М | В | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      | 0 | N | Α | Ε | R | K | Ε | Q | Κ |
|      | G | J | U | Κ | N | Τ | W | Ν | Р |
|      | N | Р | 0 | R | Z | C | N | C | Q |
|      | Α | 0 | J | Α | T | ٧ | Ι | Α | U |
|      | R | Ε | ٧ | L | U | L | J | Τ | Ε |
|      | Α | U | Κ | Κ | U | Α | U | Н | Ν |
|      | Н | R | Ι | Ν | C | Α | Ε | C | Α |
|      | C | S | 0 | χ | 0 | В | Q | U | Ι |
| - 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Grado de dificultad:

#### Crucigrama Escribanos cruciln@gmail.com 12 10 13 11 14 16 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 32 33 35 36 37 38 39 40 42 41

#### **Horizontal**

01.Obtienes lo disputado en un torneo.05.Autómata.08.(406-453) Gran rey de los hunos.09.Se dice del movimiento de un móvil que va ganando velocidad.14.Que en su situación está muy bajo.16.Alcohol etílico.18.Símbolo del sodio.19.Nombre de la decimoséptima letra.20.Unid con cuerdas.21.Se dirigían.22.Diámetro principal de una curva.24. Evite un daño o peligro inminente.27.Ostra.30.Descantillé menudamente con los dientes.31.Gusto.34. Nombre de la decimocuarta letra.35. República del Próximo Oriente, fundada en 1948.37. Ensuciar una cosa.39. De figura de óvalo.40.Garantía.41. Planta bromeliácea de fruto en forma de piña.42.Letra o mote de los emblemas (pl.).

#### **Vertical**

01.El más simple de los aminoácidos proteicos.02.Ciudad y mercado situado al sur de Irak, en la gobernación del mismo nombre.03. Antiguo nombre de Jerusalén.04.Clave, asegure un cuerpo en otro.05.Ciudad y capital de Marruecos. O6. Instrumento de viento de sonido grave, muy parecido al fagot.07.Pieza del telar para regular el ancho de la tela que se teje. 10. Población grande de mayor preeminencia que las villas.11.Locha.12.Vuelve a leer.13.Otorgarías.15.Que nacen naturalmente.17.Relativa al ópalo.23.Personaje bíblico, célebre por su resignación.24.Erial.25.Garza real.26.Limpian y acicalan.27.Artífice que trabaja en oro.28.Pieza que, por la presión de los dedos, hace sonar ciertos instrumentos músicos o hace funcionar otros aparatos.29.Prefijo "aire".32.En aquel lugar.33. Variedad de rosas y frutos muy delicados.36. Parte de un todo (fem.).38.(Tío) Personificación de los EE.UU.

#### Sudoku

|          |           |            |          | 3           |       |   | 2 |   |
|----------|-----------|------------|----------|-------------|-------|---|---|---|
| 7        |           |            | 4        |             | 9     |   |   |   |
| 3        |           | 5          |          | 7           |       |   |   |   |
|          |           | 9          |          | 4           | 8     |   | 7 |   |
|          | 4         |            |          | 4<br>6<br>9 |       |   | 5 |   |
|          | 3         |            | 1        | 9           |       | 6 |   |   |
|          |           |            |          | 2           |       | 4 |   | 6 |
|          |           |            | 6        |             | 7     |   |   | 9 |
|          | 6         |            |          | 5           |       |   |   |   |
| Complete | el recuad | dro de tal | manera d | que cada    | fila, |   |   |   |

columna y cuadro de 3x3 tengan los números del 1 al 9

#### ¿Sabía qué? Mitad ave, mitad dinosaurio



El archaeopteryx tenía rasgos de un ave moderna y un dinosaurio terópodo. Durante mucho tiempo se consideró como el único con estas características, pero en los últimos 20 años se descubrieron fósiles de otros similares. CAPTURA DE LA BBC.

Las soluciones del día de hoy en la página 17



Lexxus tendrá una presentación en el país para celebrar el cumpleaños del tico DJ Kendo. CORTESÍA

Octubre y noviembre

#### Richie Spice y Lexxus darán conciertos en Costa Rica

#### Jessica Rojas Ch.

jessica.rojas@nacion.com

Todo el buen sabor del reggae se podrá disfrutar los conciertos que jamaiquinos Richie Spice y Lexxus ofrecerán en Costa Rica.

Ambos espectáculos prometen ser una descarga de la buena vibra que identifica al reggae.

La primera cita es el viernes 11 de octubre con el show que dará Lexxus en el marco de la celebración del cumpleaños del costarricense DJ Kendo. El concierto será en Vía Lindora, en Santa Ana.

El evento contará con la participación del colectivo de Dancehall Clvb, quienes serán los encargados de calentar el ambiente con un set especial a cargo de DJ Kendo.

Para información de las entradas puede ingresar al sitio kendo.dtickets.net.

Más reggae. El show de Richie Spice, se realizará el sábado 16 de noviembre en el Centro de Eventos Uruca, en San José. De acuerdo con la producción, el espectáculo es parte del Sunset Fest Sessions, un formato de conciertos íntimos con artistas internacionales que presentan un



Richie Spice es parte del Sunset Fest Sessions. CORTESÍA

setlist diseñado especialmente para sus seguidores en Costa Rica.

"Richie Spice Black Man Time promete ser una noche llena de energía, buena música y mensajes de amor y conciencia social", agregó la productora Golden Entertainment en un comunicado de prensa.

Las entradas para este show están a la venta en el sitio www.ticketsite.net. Los precios y localidades son:

- ➤ General. ¢26.325
- ➤ Super Fan. ¢36.450
- ➤ **Lounge.** ¢56.700

Los montos incluyen cargos por servicio. Ambos conciertos son aptos para mayores de 18 años. **■** 

Obra de teatro sensorial

# Olvídese de la vista y encienda sus otros sentidos en 'Trascender'

El montaje tendrá tres funciones para público general este domingo, en el Teatro de las Artes

#### Juan Pablo Sanabria

juan.sanabria@nacion.com

Se abre el telón y... no vemos, pero sí tocamos, oímos, olemos y saboreamos. Así es el teatro sensorial, un género disruptivo que busca alejarse del arte que está centrado en la vista y que no es accesible para las personas no viden-

Aunque no esté familiarizado con esta idea, no crea que es algo que solo se practica en otras latitudes. En Costa Rica tenemos como principal exponente a Karina Mora, quien ya fue reconocida con un premio nacional a mejor dirección por su obra de teatro sensorial Des Conectados.

Sin quedarse anclada, Mora ha decidido continuar explorando este género y formándose con los referentes de esta región. Ahora, tras dos meses estudiando con el grupo Sensorama en México, la tica presenta la obra Trascender

"Es una experiencia inmersiva y multisensorial, que se vive con los ojos cerrados, donde las personas participantes interactúan con la obra y sus elementos, lo que les permite conectar emocionalmente de manera más profunda", explicó la directora.

**Elenco.** El elenco de *Tras*cender está conformado por



Karina Mora, directora de Trascender, explora distintas formas de volver el teatro más inclusivo. Cortesía de la artista

Es una experiencia inmersiva y multisensorial, que se vive con los ojos cerrados, donde las personas participantes interactúan con la obra y sus elementos, lo que les permite conectar emocionalmente de manera más profunda".

#### Karina Mora

DIRECTORA

Dennis Quirós, Francella Lizano, Ignacio Pérez, Gabriela Quirós, Oscar Herrera, Ismael Bonilla, Esteban Durán, Ivonne Rosales y Karina Mora. A Karina Mora la acompañan Ivonne Rosales en la producción, Mariela Richmond en el

diseño gráfico, Oscar Herrera con el diseño sonoro y Andrey Gamboa Brenes como fotógra-

La obra se estrenó ayer con una función exclusiva para la Fundación Helen Keller, institución que trabaja con personas con discapacidad visual.

Los espectáculos abiertos al público se realizarán este domingo en el Teatro de las Artes de la Universidad de Costa Rica. Habrá tres funciones el domingo, a las 10 a.m., a las 2 p. m. y a las 5 p. m. Las entradas tienen un costo de ¢10.000 para público general.

Esta obra se realizó con fondos del Proartes 2024 y en alianza con la UCR (específicamente con la Facultad de Artes, la Escuela de Artes Dramáticas y la Vicerrectoría de Acción Social), Okarina Producciones, la Fundación Helen Keller, y el Tecnológico de Costa Rica. ■

#### Soluciones





| 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| _ |   | 5 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### LA RECETA

Saberes

### Budín relleno con higos y albaricoques

Nivel: Fácil

**Tiempo:** 1 hora 30

minutos

Rinde: 10 porciones Costo: Medio Chef: Laura Castro

#### Ingredientes:

- 2-3 manitas de pan (bollitos)
- 1 lata de leche evaporada
- 1 lata de leche condensada
- 2 tazas de leche
- ½ barra de mantequilla o margarina
- 1 taza de azúcar
- 2 huevos
- 1 cdita. de vainilla
- 1/8 de cdita. de nuez moscada molida
- 1/8 de cdita. de clavos de olor molido



- Para el relleno:
- 2 tazas de higos
- · 2 tazas de albaricoques
- · Opcional: pasas al gusto

#### Preparación:

1.En un tazón, mezcle la leche común, la leche evaporada y media lata de leche condensada. 2.Entibie la mantequilla y agregue el azúcar y la vainilla a la

mezcla de leches.

3.Incorpore los huevos, la nuez moscada y los clavos de olor. Mezcle para homogeneizar.

4. Moje las manitas por la mezcla anterior y colóquelas en un pyrex 23 cm x 13 cm, previamente engrasado.

5.Luego, corte los higos y los albaricoques y colóquelos en hileras encima de las manitas previamente humedecidas con la mezcla de leche.

6. Pase las manitas restantes por la mezcla y póngalas encima de las frutas (si sobra líquido, incorpórelo por encima).

7. Hornee a 375°F (190°C) durante una hora, aproximadamente. Cuando esté cocinado, póngale la leche condensada restante por encima y hornéelo unos 5 minutos más, hasta que adquiera un color café.







caner

**PRESENTAN** 

Acompáñenos y podría vivir a tan solo 15 min de la

En esta edición especial, encontrará la mayor variedad de proyectos inmobiliarios e instituciones financieras; y también, la GRAN y ÚNICA oportunidad de participar en el sorteo de una espectacular quinta de 1.000m2 en Villa Avancari, en Colorado de Abangares, Guanacaste\*.

**PATROCINA** 





Jacuzzis · piscinas, jardinería

· sobres y muebles de cocina

 grifería · decoración de interiores y mobiliario para exteriores • mascotas... Y todo lo que sus clientes necesitan para tener la casa de sus sueños...

17·20 OCT

PARQUE



Un evento de



Aplican restricciones.



































# Anúnciate donde todos buscan BUSC 9 6478-2411 4107-1717 opción 2

EMPLEO

AUTOS

**BIENES RAICES** 

VENTA BUSCO



#### **EMPLEO**

DOMÉSTICA dormir dentro, hasta 35 años, buena presentación, soltera

8392-9675



Escribir al WSP



#### **EMPLEO**

#### **CAJERO**

Preferiblemente: experiencia en Bancos privados o estatales.

- Residir en el área metropolitana.
- Horario nocturno Vehículo propio
- Disponibilidad inmediata.

Enviar CV: dmontero@autotransportespavas.com

**© 2213-0053** 



#### **EMPLEO**

**Hotel Doubletree Cariari** 

Requiere contratar

#### Ejecutivo (a) de ventas

- Bach o lic. en administración de empresas, mercadeo o carrera a fin.
  - Dominio del idioma Inglés Experiencia de 2 años.
  - Manejo de Windows,
  - paquete Office.

Interesados enviar Cv a:

recursoshumanos@cariari.co.cr



### 4001-3231 Laura / 8818-7660 Brun

**EMPLEO** 

Se necesitan

**CARPINTEROS** 

con herramienta y

PEONES en Escazú

Con experiencia, para labores de digitación, servicio al cliente y cobro. Enviar Cv con foto.

**EMPLEO** 

**OFICINISTA** 





**VENDEDORES POLACOS** San Rafael Abajo Desamparados

Buena comisión

**8752-1713** 



#### **EMPLEO EMPLEADA**

Todo oficio, con dormida, cocina básica.

Recomendaciones .

**© 86516447** 



#### **EMPLEO**

Se busca **CHEQUEADOR** DE BUSES

con experiencia. Enviar Cv al correo:

rutas5153@gmail.com

#### IŞ,

#### **ALQUILER**

**OFICINA Gonz. Lahmann** 

Incluye oficina, agua, luz, internet, sala reuniones, sala espera, limpieza, 1 parqueo. **¢275.000** 

**8841-1248** 

**BIENES RAÍCES** 

**VENTA LOTE** 

MORAVIA CENTRO

100 mts. sur y 50 mts.

oeste de la Municipalidad.

Área: 500 m2. Frente: 12.51 mts.

**©** 8876-6227

**BIENES RAÍCES** 

Vendo lote grande

De Oportunidad!

Santa Barbara Heredia

lindo lugar 1500 m2

Valor: ¢55 mills financio,

Recibo vehículo

**©** 6004-3502

**BIENES RAICES** 



Heredia Mercedes Sur 5 dor, 2 baños, sala/comedor,

cocina, cuarto pilas, patio, ático, bodega, parqueo 3 vehíc.

**2237-2946** 



#### **ALQUILER**

Se alquila casa **ZAPOTE** 

sala, comedor, cocina, 4 dorm, 2 baños, terraza, bodega, cto pilas, cochera. Valor: ¢350 mil

7239-2305

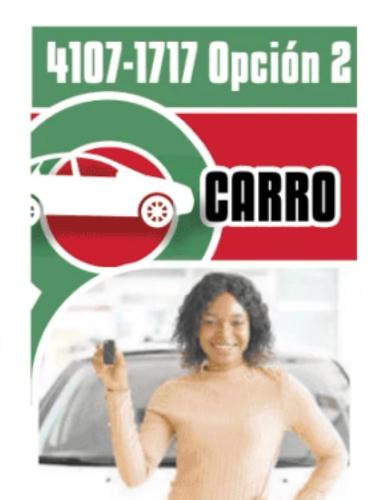

Cerca de Plaza Lincoln MORAVIA

**ALQUILER** 

1 dormitorio. Valor: ¢210.000

8882-0772





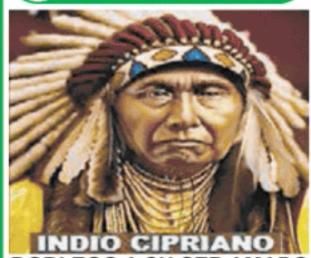

**DOBLEGO A SU SER AMADO** pidiendo perdón llorando #suerte retiro males postizos. Informes Tel: 2221-7381 Upala

**©** 6121-3549

#### Ø

#### **||LIQUIDACIÓN** TOTAL!! LÁMINAS de techo #28 366x81

¢5.000, blanco #30 366x0,81 ¢5.000, ondulada esmaltada 366x81 #28 ¢6.500, estructural aluminizada 366x81 ¢5000 tubo 3X3 galvanizado ¢10.500, 2x2 galvanizado ¢7.700, perling 2x3 galvanizado 1,20 mm ¢6.500 fibrocemento entrepiso 2.44x1.22, 1plg ¢16.500, para pared 244 x 122 1/2 plg. ¢7.100, canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18000.

8469-6837

Tel: 2227-8000

### 8

#### **VARIOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS**

Ágil y rápido, en primer grado. Interés 2% en colones.

**8848-0726** 



#### **EMPLEO**

**Hotel Doubletree Cariari** 

Requiere contratar

#### Embajador de servicio

- Bachillerato en administración de empresas hoteleras.
- Dominio del idioma Inglés Experiencia de 2 años.
  - Manejo de Windows, paquete Office.

Interesados enviar Cv a:

recursoshumanos@cariari.co.cr

#### **EMPLEO**

Restaurante en Escazú Parrillero-Cocinero A-Bartender Experiencia comprobable

Que viva cerca de la zona

Info@restaurantelosanonos.com

#### **EMPLEO** RECEPCIONISTA

con experiencia, conocimientos en computación y contabilidad. Desamparados S.J

Cv: andreacasaelectrica@hotmail.com

#### **BIENES RAICES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS**

Quinta y casa

x el cruce Sarapiquí

Área: 140m2, 3 hab, 2 bñ,

bodega, áreas verdes, ventanales,

terrazas techadas, alarma,

aire acondic. en la sala.

Lote 5000m2 \$\mathbb{C}70 \text{ mills}

8839-2951/8384-2205

OFICINA RICARDO **ROJAS DÍAZ S.A** 

> 75 años a su servicio

ofrrojas@outlook.com www.realestatecr.net

**©** 2222-5555

Ø **VARIOS** 



#### **CURANDERO Y** VIDENTE ANGELO

Domina todas las magias, sana, cura, domina y amarra. Pare de experimentar y de sufrir. Informes de 8am a 6pm

**8977-2252** 

#### Ø **VARIOS HIPOTECAS**

PRÉSTAMOS HOY Avalúo gratis Colones y dólares Tel: 2223-6868 / 8382-1532

8825-5315

#### Ø **VARIOS**

FACTURATica.com la #1 Factura electrónica sin

Inscripción gratis en Hacienda

mensualidades, ni anualidades.

5019-2792





# ECONOMIA

**COLONES POR DÓLAR** 

¢ 515,21 ¢ 521,68

www.nacion.com Esteban Ramírez, editor de Economía eramirez@nacion.com

→ Para 2025 presupuestó ¢453.000 millones menos en contribución estatal

#### Óscar Rodríguez A.

oscar.rodriguez@nacion.com

El gobierno incluyó en el Presupuesto Nacional 2025 menos recursos de la contribución estatal para financiar los servicios médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las pensiones del fondo del IVM, así como las de personas en condición de pobreza, en su mayoría adultos mayores. Esta situación se presenta por cuarto año consecutivo.

El Ministerio de Hacienda presupuestó para el próximo año ¢975.786 millones en transferencias del Estado para el Seguro de Salud, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen No Contributivo (RNC).

Sin embargo, la CCSS estimó un requerimiento de ¢1.428.702 millones, lo que genera un faltante de ¢452.916 millones, según información de la Gerencia Financiera y la Dirección Actuarial de la Caja.

Las menores transferencias estatales generan un desequilibrio en las finanzas de la seguridad social y afectan programas de la institución.

Por ejemplo, existe el riesgo de que para el próximo año no se pueda cumplir con la meta anual de otorgar 5.000 nuevas pensiones en el RNC, o incluso que se reduzca la cuantía mensual de ¢82.000 a ¢73.576, además de no pagar el aguinaldo a los beneficiarios, según el informe Estimación de transferencias del Gobierno Central a la CCSS para el periodo 2025.

En el caso del IVM, la consecuencia para el sistema es el uso recurrente de las ganancias obtenidas de la inversión de la reserva, lo que limita su crecimiento y afecta el pago de pensiones futuras, confirmó Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja.

La Junta Directiva de la Caja aprobó, este 17 de setiembre, un presupuesto para el 2025 de ¢6,51 billones. Según Gustavo Picado, gerente financiero, las contribuciones sociales y las transferencias estatales continúan como el principal soporte de la institución.

Las contribuciones a la Caja se destinan a proporcionar servicios de salud a 1,9 millones de trabajadores y sus beneficiarios. Además, se usan para pagar las pensiones de 373.925 beneficiarios del IVM y 149.529 del RNC.

#### Cuestionamiento a cálculos. Nogui Acosta, ministro de Hacienda, declaró que el gobierno transfiere recursos a la Caja de acuerdo con sus capacidades. También cuestionó que la CCSS tome de-

cisiones unilaterales, como

# Gobierno provoca hueco millonario en pensiones y atención médica de CCSS

> Caja ve riesgo de tener que bajar a ¢73.576 las pensiones del Régimen No Contributivo

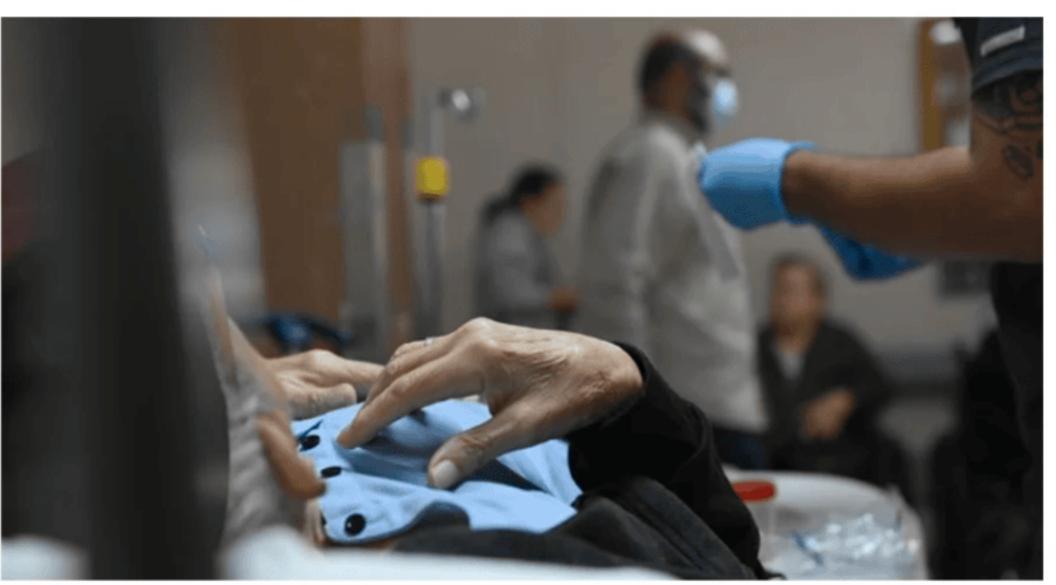

La mayor brecha entre la estimación de contribución estatal y lo presupuestado por el gobierno se da, sobre todo, en el Seguro de Salud, según la Caja Costarricense de Seguro Social, ALBERT MARÍN.

INFOGRAFÍA / LA NACIÓN

#### FINANCIAMIENTO A SEGURIDAD SOCIAL Brecha en cuotas estatales CIFRAS EN MILLONES DE COLONES / DATOS ANUALES Estimación CCSS Presupuesto Nacional 2025 800.000 200.000 400.000 600.000 866.784 Seguro de Salud 492.990 351.752 IVM 290.073 210.167 RNC 192,723

FUENTE: GERENCIA FINANCIERA Y DIRECCIÓN ACTUARIAL, CCSS.



#### PERSONAS EN POBREZA

**ESTE PROGRAMA** (AFILIADOS A CARGO DEL ESTADO) CUBRE A ALREDEDOR DE 420.000 PERSONAS Y SOLO HAY EL EQUIVALENTE AL FINANCIAMIENTO DEL 1% DEL TOTAL (DE LOS RECURSOS)".

#### **Gustavo Picado**

Gerente financiero de CCSS

aumentar la cuota estatal, sin considerar la capacidad de las finanzas públicas para cumplir con tales compromisos.

El funcionario se refirió al incremento de la contribución del Estado al IVM, que actualmente es del 1,57%, pero aumenta cada tres años. En cuanto al aporte estatal al Seguro de Salud, este no ha cambiado y se mantiene en un 0,25% del salario de cada trabajador.

"Hacienda presupuesta de acuerdo con la capacidad financiera del Estado y no con base en las estimaciones de la CCSS. En la actualidad, el presupuesto de la República presenta una gran rigidez que no permite una mayor asignación de recursos a áreas prioritarias que así lo demandan", destacó Acosta.

Añadió que el convenio de conciliación para el pago de la deuda estatal con la CCSS permitió cancelar ¢51.738 mi-

llones en diciembre del año pasado, correspondientes a contribuciones del periodo 2015-2018.

A pesar de los argumentos del jerarca, la Contraloría General de la República (CGR) lleva varios años advirtiendo de que el Poder Ejecutivo ha convertido en una práctica recurrente no presupuestar el dinero necesario para financiar la seguridad social.

De hecho, la entidad tildó el actuar del gobierno como una "insuficiencia sistemática entre lo solicitado por la CCSS y lo incluido en el presupuesto".

Programas afectados. El mayor desequilibrio, según las previsiones de la Caja, se dará el próximo año en el Seguro de Salud. La institución calculó transferencias del Ejecutivo por ¢866.784 millones, pero en el presupuesto enviado por Hacienda al Congreso solo se incluyeron ¢492.990 millones, lo que representa ¢373.794 millones menos.

Al desglosar por programa, la menor contribución se da con los afiliados a cargo del Estado, que incluye a aquellas personas y sus familias que cotizan menos del salario mínimo y a quienes están en indigencia. La institución estimó que la cuota asciende a ¢147.942 millones, pero Hacienda solo incluyó ¢1.407 millones.

"Este aseguramiento muestra la mayor brecha de financiamiento. Este programa cubre a alrededor de 420.000 personas y solo hay el equivalente al financiamiento del 1% del total (de los recursos)", detalló el gerente financiero a la Junta Directiva, el martes pasado.

Otro de los programas con el mayor desajuste es la atención médica a poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores, enfermos de VIH y con cáncer de cérvix. Para este grupo de personas, la Caja previó un aporte estatal de ¢153.825 millones. Sin embargo, el Presupuesto Nacional 2025 solo contiene ¢25.324 millones.

El informe de la Dirección Actuarial destaca que, en este programa, el gobierno dejó de presupuestar ¢140.000 millo-

nes cada año, entre el 2020 y el 2023. "Equivale al presupuesto anual de efectivo del Hospital México, o bien, similar al costo constructivo y de equipamiento del nuevo Hospital Monseñor Sanabria", se destaca en el

documento. La mayoría de las contribuciones estatales están dictadas por leyes específicas. Por ejemplo, para la realización de pruebas de paternidad responsable, la CCSS previó un gasto de ¢916 millones el próximo año, y Hacienda, solo ¢194 millones.

Para el programa de fecundación in vitro, el costo estimado de los procedimientos ascenderá a ¢3.204 millones en el 2025, pero el Ejecutivo solo incluyó ¢2.046 millones.

La información de la Dirección Actuarial y la Gerencia Financiera destacan que el Poder Ejecutivo sí cumple con la contribución de cargas sociales como patrono.

Pensiones desfinanciadas. En el fondo de pensiones del IVM, el desequilibrio se presenta en la contribución estatal del 1,57% sobre los salarios reportados de los trabajadores. La Caja estimó un costo de ¢234.617 millones, pero Hacienda solo incluyó ¢179.427 millones, es decir, ¢55.190 millones menos, según la institución autónoma.

En cuanto a la cuota complementaria para las pensiones de trabajadores independientes y asegurados voluntarios, el gobierno solo presupuestó ¢62.373 millones para el 2025. No obstante, la CCSS estimó que se requieren ¢80.846 millones, lo que representa una diferencia de ¢18.473 millones.

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, explicó que al recibir menos recursos del Estado, deben usar más recursos de los intereses. "La reserva no ha podido crecer como debió hacerlo. La falta de aporte estatal la hemos cerrado no reinvirtiendo ganancias, sino usando buena parte de ese dinero. Hasta hoy, no hemos tenido necesidad de tocar la reserva, pero es un riesgo cada año", destacó.

En el caso del Régimen No Contributivo, al ser un sistema financiado en su totalidad por transferencias del gobierno, se depende por completo de la negociación con Hacienda y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Para el próximo año, la CCSS consideró la necesidad de ¢210.167 millones para pagar a los beneficiarios actuales y otorgar nuevas pensiones. Sin embargo, Hacienda destinó ¢192.723 millones, lo cual implica un faltante de ¢17.444 millones.

"El faltante debe negociarse con Fodesaf, para ver cómo se cierra el déficit. En años anteriores, el gobierno sí ha hecho el esfuerzo de asignar recursos de otras fuentes", reconoció Barrantes. ■

ANUNCIÓ RECORTE DE 50 PUNTOS BASE EN TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA

# Reserva Federal recorta sus tasas por 1.ª vez desde 2020

Inflación se está moviendo de modo sostenible hacia el 2%, afirmó

#### Luis Enrique Brenes y AFP

Redactor y agencia de noticias

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) recortó su tasa de interés de referencia por primera vez desde el 2020, luego de que permaneciera en su nivel más alto desde principios de siglo.

La FED anunció este miércoles un recorte de 50 puntos base (p. b.) en su tasa de interés de referencia, con lo cual el rango disminuyó desde el 5,25-5,50% al 4,75-5,00%.

En un comunicado, el Comité de la Reserva Federal explicó que han adquirido una mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2% y que consideran que los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación están casi equilibrados.

"Es momento de recalibrar nuestra política hacia algo más apropiado, dado el progreso en la inflación y en el empleo, moviéndose hacia un nivel más sostenible. El balance de riesgos ahora está equilibrado.

"Es el inicio de este proceso, nos moveremos tan rápido o tan lento como consideremos apropiado", dijo Jerome Powell, presidente de la FED,

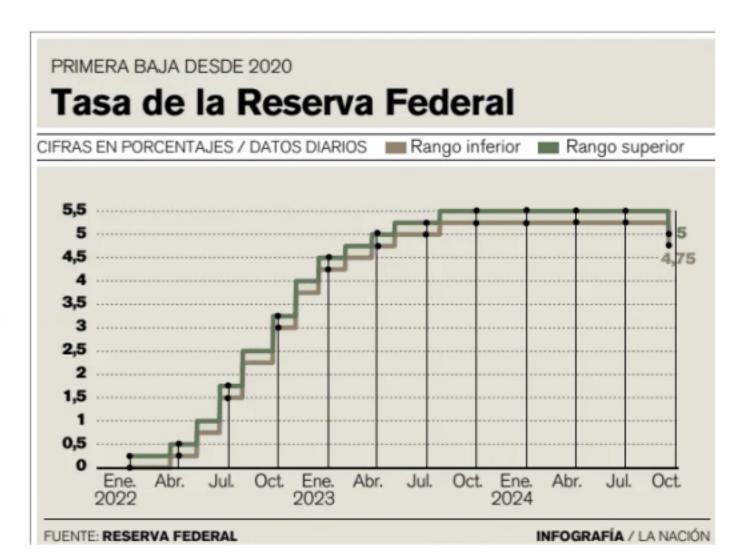

en rueda de prensa.

La decisión no fue unánime en esta última reunión antes de la elección presidencial estadounidense, el 5 de noviembre. La gobernadora Michelle Bowman votó por un recorte más pequeño, de 25 puntos.

El banco central estadounidense planea terminar el año con un recorte de medio punto porcentual adicional. La FED también revisó a la baja su previsión de inflación, a 2,3% para fin de este año y a 2,1% para el 2025, en tanto el pronóstico de desempleo subió a 4,4% para el 2024 y el año próximo.

La FED espera, además, que el producto interno bruto (PIB) de la mayor economía en el mundo crezca 2,0% en el 2024, algo menos que el 2,1% esperado en sus estimaciones

anteriores.

"Hemos esperado y creo que la paciencia realmente ha dado sus frutos", afirmó Powell, al tiempo que manifestó que otros bancos centrales en el mundo también empezaron a recortar sus tasas.

Desde finales de julio del año pasado, la Reserva mantenía sus tasas de referencia en el rango de 5,25-5,50%. Debido a la alta inflación, el banco central de Estados Unidos incrementó el indicador a partir del 2020 y, desde entonces, no lo había reducido.

Con esta decisión, se da inicio a un ciclo de flexibilización monetaria que daría por terminado el evento de fuerte inflación que registró Estados Unidos durante los pasados tres años.

En las últimas revisiones, la inflación en ese país mostró un comportamiento más moderado y, con esto, se dirige hacia el objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal.

El índice que más sigue la FED, el PCE, se mantuvo estable en 2,5% en 12 meses a julio. Los datos de agosto se conocerán el 27 de setiembre.

En Costa Rica. Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica (BCR), manifestó que, a nivel local, es poco probable que disminuyan las tasas pasivas, que son las que pagan los bancos por los depósitos y ahorros de clientes, porque ya están en niveles bajos.

Sin embargo, destacó que quienes tengan préstamos atados a tasas como la Prime Rate o la SOFR, calculadas en Estados Unidos, se verán beneficiados con una baja.

En relación con la tasa de política monetaria (TPM), Vidal Villalobos, analista de Grupo Prival, comentó que, con la decisión de la FED, el Banco Central (BCCR) tiene espacio para una reducción en sus tipos de referencia. La reunión del BCCR será hoy.

La decisión de la FED, que es un banco central independiente del gobierno, tendrá un impacto sobre el poder de compra de los estadounidenses al abaratar el crédito, y eso podría dar un impulso a la candidatura de la vicepresidenta, Kamala Harris.

ALIVIO EN PERFIL DE DEUDA

#### Moody's mejora nota de riesgo de Costa Rica

#### Alejandro Durán

alejandro.duran@nacion.com

Moody's elevó la calificación de riesgo crediticio de Costa Rica a raíz de la mejora en el perfil de la deuda nacional y los menores costos de financiamiento del país, según señaló la agencia calificadora en un análisis publicado en su sitio web.

Así, las calificaciones de Costa Rica como emisor en moneda local y extranjera pasaron de B1 a Ba3, manteniéndose en perspectiva estable. Esto quiere decir que la perspectiva de la deuda mejoró en un escalón. La nueva calificación implica que el país puede afrontar inestabilidad debido a incertidumbre y a su exposición a condiciones adversas.

"La decisión de mejorar la calificación se basa en nuestra evaluación del perfil fiscal fortalecido de Costa Rica, que se está beneficiando de una mejora en la capacidad de pago de la deuda como resultado de una gestión más sólida de la deuda y menores costos de endeudamiento, junto con una reducción constante en los índices de deuda pública impulsada por un crecimiento económico más fuerte de lo esperado, que se verá reforzado por las tendencias favorables derivadas de *nearshoring*", dice el documento.

Adicionalmente, la agencia detalló que el Gobierno Central logró superávits primarios (ingresos superiores a los gastos sin incluir el pago de intereses), lo que permitió reducir los indicadores de deuda. Esto se atribuye a importantes recortes de gastos y mayores ingresos derivados de la reforma fiscal del 2018.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, señaló que, con esta mejora en la calificación, Costa Rica envía una señal a los mercados nacionales e internacionales sobre el crecimiento de la economía.

Freddy Quesada, gerente de INS Valores Puesto de Bolsa, calificó la noticia como positiva y explicó que es una confirNOTAS COMO EMISOR INTERNACIONAL

#### Calificaciones de Costa Rica

Las notas de riesgo otorgadas al país por las tres agencias calificadoras son de grado especulativo.

| ENTIDAD               | CALIFICACIÓN | ¿QUÉ SIGNIFICA?                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitch<br>Ratings      | BB-          | Enfrenta inestabilidad debido a incertidumbre y su exposición a condiciones adversas.                                                                      |
| S&P Global<br>Ratings | BB-          | Menos vulnerable en el corto plazo, pero<br>enfrenta una gran incertidumbre ante<br>condiciones económicas, financieras y del<br>negocio que sean adversas |
| Moody's               | Ba3          | Emisor podría enfrentar inestabilidad en pagos<br>debido a incertidumbres internas o externas y a<br>su exposición a condiciones adversas.                 |

FUENTE: LA NACIÓN CON DATOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y BANCO CENTRAL DE REPÚBLI-

mación sobre la buena gestión de deuda pública que ha hecho el país por una reducción en su costo y una diversificación en las fuentes y los plazos de colocación.

**Riesgos.** Moody's advirtió en su comunicado sobre los riesgos que podrían empeorar la situación, como el alto pago de intereses, que sigue siendo "una fuente de rigidez fiscal", y la baja recaudación impositiva del gobierno, que aumenta las presiones sobre el gasto y amenaza con comprometer la trayectoria fiscal delineada.

Adicionalmente, destacó que el país debe moderar el gasto para cumplir con los superávits primarios planteados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

La entidad también alertó de que si existe una reversión de la política fiscal, puede conducir a déficits fiscales más amplios que se desvíen materialmente del MFMP, lo que llevaría a un crecimiento de la deuda.

También mencionó el riesgo político de no aprobar eficientemente medidas fiscales correctivas.

ESTUDIO DE MERCO EVALUÓ A COMPAÑÍAS QUE OPERAN EN EL PAÍS

# BAC, Dos Pinos y Fifco lideran ranquin de atracción y retención de talento

> Salario, desarrollo profesional y sector al que pertenecen las hacen atractivas

#### **Luis Enrique Brenes**

luis.brenes@nacion.com

Las empresas enfrentan crecientes dificultades para encontrar talento capacitado.

En el 2023, el 71% de los empleadores reportaron problemas para hallar personas idóneas para sus posiciones, según una encuesta de ManPowerGroup.

Ante este panorama, cobra mayor relevancia la capacidad de las firmas para atraer talento adecuado a sus vacantes y las estrategias para retenerlo.

Merco publicó ayer los resultados de la primera edición del estudio Merco Talento Costa Rica 2024, un monitor que evalúa la reputación y el atractivo laboral de las empresas con operaciones en el país.

Según el informe, BAC Credomatic, Dos Pinos y Florida Ice and Farm Company (Fifco) encabezaron el ranquin de las que cuentan con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento.

Estas tres compañías también figuraron entre las de mejor reputación empresarial en el escalafón de Merco del 2023.

Luis Álvarez, director de Merco Costa Rica, explicó que las principales fortalezas de las empresas más atractivas para trabajar en el país son el salario, desarrollo profesional y su pertenencia a sectores atractivos. También influyen las consideraciones en relación con el perfil reputacional.

Desde adentro. Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC, comentó que el banco se ha esforzado y está comprometido con el bienestar y desarrollo personal y familiar de sus colaboradores. La entidad bancaria afirmó que cuenta con más de 70 beneficios a disposición.

Luis Mastroeni, director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Dos Pinos, afirmó que vienen trabajando en los últimos años para generar bienestar para todos sus públicos de interés, y que sus colaboradores son uno de los más importantes.

En tanto, Maria Pía Robles, directora de Relaciones Corporativas de Fifco, manifestó que, para la compañía, la búsqueda del bienestar y



BAC, Dos Pinos y Fifco también lideraron el ranquin de reputación de Merco en el 2023. LN

ATRACCIÓN DE TALENTO

#### Ranquin de empresas

Mejores compañías para trabajar seguin Merco

| trabajar, se | gún Merco         |
|--------------|-------------------|
| POSICIÓN     | EMPRESA           |
| 1            | BAC               |
| 2            | Dos Pinos         |
| 3            | Fifco             |
| 4            | Grupo Purdy       |
| 5            | Coca Cola Femsa   |
| 6            | Banco Nacional    |
| 7            | Grupo INS         |
| 8            | Intel Costa Rica  |
| 9            | Grupo ICE         |
| 10           | Pozuelo           |
| 11           | Microsoft         |
| 12           | Davivienda        |
| 13           | Nestlé            |
| 14           | Banco Popular     |
| 15           | Procomer          |
| 16           | Grupo Mutual      |
| 17           | UCR               |
| 18           | Amazon            |
| 19           | Boston Scientific |
| 20           | Deloitte          |
|              |                   |

FUENTE: MERCO TALENTO 2024

el crecimiento de sus colaboradores es prioritaria.

Ante esto, tienen metas y programas específicos para propiciar el desarrollo de los miembros de sus equipos, principalmente de quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

A estas tres empresas les siguieron Grupo Purdy y Coca-Cola Femsa, que completaron el top 5 del listado. También figuran el Banco Nacional, el Instituto Nacional de Seguros (INS), Intel, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Pozuelo.

**Primer estudio.** José Manuel Lancha, director corporativo de Merco, afirmó que esta es la primera vez que se realiza este estudio en Costa Rica. Agregó que, a medida que va madurando su presencia en los países, incorporan más monitores a su oferta.

Merco Talento evalúa tres valores en las empresas: calidad laboral, reputación interna y marca empleadora. El primero involucra aspectos como el salario, el desarrollo profesional y la motivación.

El segundo toma en cuenta los valores éticos y profesionales de la empresa, la igualdad de oportunidades de desarrollo y la reputación de los directivos. El tercer aspecto valora el atractivo de la empresa en relación con el sector en el que se desempeña, sus valores, gestión y resultados.

En el proceso de evaluación participan públicos tales como responsables de recursos humanos, estudiantes universitarios, trabajadores, reclutadores y sindicatos, entre otros.

"Evaluamos aspectos importantísimos para la gestión de talento. En primer lugar, está la capacidad de fidelización de talento de las empresas, es una mirada interna. También valora la capacidad de atracción al talento que no se tiene, pero que potencialmente se podría tener; esa es una mirada exterior", explicó el director corporativo de la firma, quien añadió que también se analiza el perfil digital de las empresas.

Este estudio de Merco contempla 10 fuentes de información y 7.714 encuestas. Además del listado general, se incluyen ránquines por sectores, públi-

cos y número de empleados. Ninguna de las empresas que aparece en el estudio pagó para ser evaluada.

Otros listados. A nivel sectorial y por número de empleados, también sobresalen otras empresas que tienen operación en el país.

En dispositivos médicos, una de las principales actividades exportadoras del país, destacaron Boston Scientific, Baxter y Thermo Fisher.

En agricultura y servicios agropecuarios sobresalen Grupo Colono, Grupo Pelón y Azucarera El Viejo. En el sector automotriz, lidera el Grupo Purdy, seguido de Nissan y BMW.

En productos y servicios tecnológicos, Intel ocupó el primer sitio, Microsoft fue segundo y HP, tercero.

En cuanto a los sectores más atractivos para trabajar en Costa Rica, el estudio resalta el de alimentos y bebidas, productos y servicios tecnológicos, y el bancario. Los menos atractivos son energía, industrial, y supermercados y distribuidores de alimentos.

En relación con la cantidad de empleados, en el grupo de empresas más pequeñas (1 a 1.000 trabajadores) destacan Nestlé, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y Grupo Mutual.

Entre las compañías que tienen de 1.001 a 3.000 empleados sobresalen Grupo Purdy, Coca-Cola Femsa y el INS. Mientras que en las que poseen entre 3.001 y 5.000 colaboradores, lideran Fifco, el Banco Popular y el Banco de Costa Rica (BCR).

En el grupo en que están las compañías con más de 5.000 empleados lideran BAC, Dos Pinos y el Banco Nacional.



Exclientes de Coopeservidores trasladados al BP señalan inconsistencias en datos. LN

TRASLADO AL BP

#### Defensoría acuerpa a exclientes de cooperativa

#### Luis Enrique Brenes luis.brenes@nacion.com

La Defensoría de los Habitantes emitió ayer un pronunciamiento en el que detalla las denuncias recibidas por afectados de Coopeservidores trasladados al Banco Popular (BP).

Usuarios critican al BP por inconsistencias en datos de ahorros y créditos, así como por falta de información detallada y accesible de sus productos financieros.

El Popular afirmó que atiende las consultas de los clientes de Coopeservidores, absorbidos por la entidad, con la información proporcionada por la Administración de Resolución.

"Hemos atendido a miles de personas, priorizando siempre la mayor claridad en la información que se proporciona y, ante todo, llevarles soluciones, sobre la base de la información que en el caso de cada cliente nos ha trasladado la Resolución", indicó la oficina de prensa del BP.

Las quejas de los afectados por la información proporcionada por el Popular surgen "ante dudas y diferencias en montos, ya sea por devolución de ahorros o en los nuevos montos a pagar por créditos trasladados al 'banco bueno", indicó la Defensoría.

El 12 de setiembre, la Defensoría solicitó a la Contraloría de Servicios del Banco Popular información sobre el mecanismo utilizado para comunicar el fundamento legal y normativo de las nuevas condiciones a los antiguos deudores de Coopeservidores.

Al respecto, el Popular recordó que ha asesorado a los clientes y buscado opciones para que cumplan con sus compromisos crediticios. "Ningún cliente ha quedado sin recibir atención a través de los múltiples canales que hemos habilitado exclusivamente para este proceso", afirmó la entidad.

El Banco reconoció que, debido al alto volumen del proceso, pueden surgir inquietudes o nuevas consultas, por lo que instó a quienes tengan dudas a acudir a sus oficinas o canales virtuales.

# ELMUNDO

www.nacion.com Ferlin Fuentes, redactor de El Mundo ferlin.fuentes@nacion.com

→ Estallaron durante funerales de personas fallecidas el martes al detonar bíperes

BEIRUT. AFP. Al menos 20 personas murieron y 450 resultaron heridas este miércoles en estallidos de walkie-talkies de Hezbolá en Líbano. lo cual aviva los temores de una guerra total regional, pues ocurrió al día siguiente de las explosiones de bíperes de miembros del movimiento islamista proiraní.

En dos días, esas explosiones, atribuidas por Hezbolá a Israel, dejaron 32 muertos y más de 3.200 heridos, de acuerdo con balances oficiales libaneses.

Los aparatos estallaron simultáneamente en el suburbio del sur de Beirut, donde se realizaban los funerales de cuatro miembros de Hezbolá fallecidos el día anterior por la explosión de bíperes, según una fuente cercana al movimiento proiraní y a rescatistas.

Otras explosiones se registraron en Sidón, en el sur, y en Baalbek, en el este, donde 15 personas resultaron heridas, informó una fuente hospitalaria a la AFP.

El martes, al menos 12 personas murieron y unas 2.800 resultaron heridas en explosiones simultáneas de dispositivos de localización en bastiones de Hezbolá, al sur de Beirut, así como en el este y el sur de Líbano, según las autoridades.

La guerra se desplaza. Israel se abstuvo de cualquier comentario sobre estas olas de explosiones.

La primera se produjo horas después de que las autoridades israelíes anunciaran la extensión a su frontera con Líbano de los objetivos de la guerra que libra desde hace más de 11 meses con el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, afirmó este miércoles que "el centro de gravedad" de la guerra "se está desplazando hacia el norte" y que este es el "inicio de una nueva fase" del conflicto.

Hamás condenó "enérgicamente la (...) agresión



Varias ambulancias llegaron tras la explosión, por segundo día consecutivo, de dispositivos de comunicación. En las calles de Beirut, capital de Líbano, se acrecentaron el caos y el pánico. AFP

# 'Walkie-talkies' de miembros de Hezbolá explotan y crisis se agrava

A 2.800 heridos iniciales se sumaron ayer 400 más; muertos son 32

#### **SILENCIO**

Israel se abstuvo de cualquier comentario sobre estas nuevas explosiones

sionista contra el hermano pueblo libanés" y afirmó que esas operaciones "amenazan la seguridad y la estabilidad" de la región.

Mientras tanto, el ministro libanés de Relaciones Exteriores, Abdallah Bou Habib, advirtió de que el "flagrante asalto a la soberanía y la seguridad de Líbano" podía "ser inicio de una guerra más amplia".

Por su lado, representantes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido conversarán este jueves en París sobre las negociaciones de tregua en Gaza y sobre la situación en Líbano, informaron fuentes diplomáticas, antes de una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prevista para el viernes.

La Asamblea General de la ONU pidió el fin de la ocupa-

ción israelí de los territorios palestinos en un plazo de "12 meses", en una resolución no vinculante denunciada por Israel.

Los ataques asestaron un duro revés a Hezbolá, ya preocupado por la seguridad de sus comunicaciones después de haber perdido a varios comandantes en ataques aéreos selectivos en los últimos meses.

Según una fuente cercana al movimiento libanés, se trata del "mayor golpe jamás asestado a la formación" por parte de Israel.

El jefe del Hezbolá, Hasan Nasrallah, tiene previsto pronunciarse hoy en público.

Desde que empezó la guerra en Gaza, la frontera con Líbano se ha convertido en escenario de duelos de artillería casi diarios entre el Ejército israelí y Hezbolá, lo que provocó el desplazamiento de decenas de miles de civiles.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró que el ataque del martes pasado se produjo en un "momento extremadamente inestable" y consideró "inaceptable" su impacto en la población civil.

El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que los "objetos civiles" no deberían ser transformados en armas.

El conflicto en Gaza fue desencadenado por la letal incursión de comandos de Hamás en el sur de Israel, el 7 de octubre del 2023.

Este provocó la muerte de 1.205 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales israelíes.

De los 251 secuestrados durante la incursión islamista, 97 siguen cautivos en Gaza, aunque 33 de ellos fueron declarados muertos por el Ejército israelí.

Los bombardeos y operaciones terrestres israelíes destruyeron el territorio palestino y han provocado la muerte de al menos 41.272 ciudadanos de esta última región, según cifras del Ministerio de Salud del espacio gobernado por Hamás. ■

ISRAELÍES MOLESTOS POR RESOLUCIÓN

#### ONU exige a Israel poner fin en 12 meses a ocupación en territorios palestinos

NACIONES UNIDAS. AFP. La debatido por los 193 Estados Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó ayer el fin de la ocupación israelí en los territorios palestinos en un plazo de 12 meses, mediante una resolución no vinculante que es duramente criticada por Israel.

El documento, que fue

miembros de la ONU, sigue el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en julio de este año determinó que la ocupación israelí, vigente desde 1967, es ilegal.

La CIJ también afirmó que Israel tiene la "obligación" de poner fin a dicha ocupación "lo antes posible".

La resolución fue aprobada con 124 votos a favor, 14 en contra (incluyendo Israel, Estados Unidos, Hungría, República Checa y Argentina), y 43 abstenciones.

Un primer borrador proponía un plazo de solo seis meses.

La misión palestina ante la ONU calificó la resolución como una "decisión histórica"

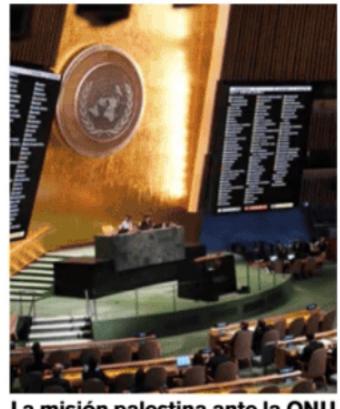

La misión palestina ante la ONU calificó la votación de los asambleístas como "histórica". AFP

en un mensaje publicado en la red social X.

Israel, por su parte, rechazó la medida y la calificó de "vergonzosa".

Oren Marmorstein, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, afirmó que la Asamblea General adoptó una "decisión sesgada" que "alienta el terrorismo" y "daña las posibilidades de paz".

El embajador de esa nación ante la ONU, Danny Danon, criticó lo que denominó el "circo palestino" que, según él, legítima "el mal" y aplaude el terrorismo. ■

TAMBIÉN INVESTIGARÁ VIOLACIÓN A DD. HH. EN SUELO ARGENTINO

#### Venezuela solicitará captura de Javier Milei por avión incautado en Argentina

caracas. AFP. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este miércoles que pedirá a la justicia venezolana una orden de arresto contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por el caso de un avión de carga confiscado en Buenos Aires, y anunció una investigación por violaciones de derechos humanos en ese país.

La declaración llega un día después de que una organización no gubernamental (ONG) y fiscales federales solicitaran a la justicia argentina que ordenara el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de una causa por crímenes de lesa humanidad.

El Ministerio Público de Venezuela "anuncia la asignación de dos fiscales especializados, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos: Javier Milei, presidente de Argentina; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia argentina, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad argentina", detalló Saab en rueda de prensa.

Saab dijo que imputará los delitos de "robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir".

La aeronave fue retenida en Buenos Aires desde junio del 2022 por una orden judicial durante el gobierno del izquierdista Alberto Fernández. La sancionada compañía aérea iraní Mahan Air se la vendió a Venezuela.

Fue secuestrada por las autoridades argentinas cuando llegó de México con un cargamento de piezas automotrices. Los tripulantes –14 venezolanos y cinco iraníes– fueron detenidos y posteriormente liberados. Un juez autorizó el decomiso del avión por parte de Estados Unidos; la diligen-



El presidente argentino, Javier Milei, mantiene una hostil relación con Nicolás Maduro. AFP

cia se concretó en febrero durante la administración de Milei, entre denuncias de "robo" desde Caracas.

Venezuela y Argentina no tienen relaciones, y Maduro y Milei se critican, y a veces insultan, con frecuencia.

Saab anunció igualmente la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad en el control de protestas contra el gobierno derechista, que calificó de "genocidio".

"Hemos decidido designar un fiscal especializado en derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes" contra Milei y Bullrich, señaló.

"Deberán responder ante la justicia", añadió Saab.

Venezuela tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, tras excesos en las manifestaciones opositoras del 2017. ■

# Obituarios

CONTÁCTENOS WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016 / 4107-1717





EXCANDIDATO OPOSITOR EXPLICÓ ORIGEN DE CARTA QUE FIRMÓ

# González dice haber 'acatado' reelección de Maduro bajo 'coacción'

Desde el exilio, achaca al régimen 'juego sucio, chantaje y manipulación'

MADRID. AFP. Edmundo González Urrutia, rival del mandatario Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela, dijo ayer haber firmado bajo "coacción" un documento para "acatar" el fallo judicial que validó la reelección del gobernante y así poder exiliarse en España.

González emitió un comunicado aclaratorio tras la difusión de la carta, firmada por el opositor de 75 años y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien mostró el documento en una rueda de prensa en Caracas.

"Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia dentro del marco de la Constitución, incluyendo la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República", se lee en el comunicado, que contenía además un compromiso de "confidencialidad" entre las partes.

El Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro para un tercer mandato de seis años, hasta el 2031. Después, el Tribunal Supremo de Justicia convalidó la reelección.

Ambas instituciones han sido acusadas de servir a los intereses del gobierno.

"El régimen pretende que

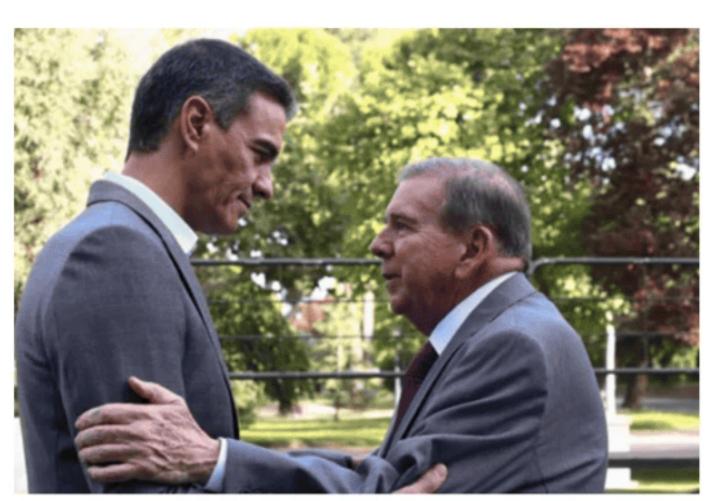

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (izq.), junto a Edmundo González en el palacio de la Moncloa, en Madrid. AFP

todos los venezolanos perdamos la esperanza", declaró González en un video tras la divulgación de la carta. El excandidato denunció fraude y se proclamó ganador de las elecciones del 28 de julio.

"El mundo sabe que siempre recurren al juego sucio, al chantaje y la manipulación", añadió.

González sostuvo que "un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un grave vicio en el consentimiento".

"Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que debía firmar para permitir mi salida del país", explicó González. "En otras palabras, o firmaba o enfrentaba las consecuencias", añadió.

secuencias", añadió.

"Consideré que podía ser más útil estando libre que encarcelado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano", dijo. El opositor permaneció un mes en la clandestinidad antes de pedir asilo en España, tras emitirse una orden de captura contra él.

Rodríguez presentó fotos del momento de la firma en la residencia del embajador español, donde estuvieron presentes él y la vicepresidenta. Además, mostró un video de la salida de González en un avión de la Fuerza Aérea Española, el 7 de setiembre.

"Él nos buscó", afirmó Rodríguez. "No hubo ningún tipo de medida ni situación que lo hiciera sentir violentado. Muy al contrario, él nos buscó para conversar", dijo.

Rodríguez insistió en que "no hubo coacción ni presión" y dio 24 horas a González para retractarse o revelará grabaciones de las negociaciones. ■

→ Freno a la impunidad de Maduro

EDITORIAL, PÁG. 25



Armando González EDITOR GENERAL GRUPO NACIÓN DIRECTOR

Armando Mayorga JEFE DE REDACCIÓN

Víctor Fernández Ronald Matute Larissa Minsky JEFES DE INFORMACIÓN

**Guiselly Mora** EDITORA DE OPINIÓN

EDITOR JEFE DE DISEÑO

John Univio

EDICIÓN 28143/LXXVII 32 PP. 2 SECCIONES

EDITADO POR © GRUPO NACIÓN GN, S. A.

#### **EDITORIAL**

### Freno a la impunidad de Maduro

La conclusión difícilmente puede ser más clara y alarmante. El régimen de Nicolás Maduro ha endurecido sus mecanismos y aumentado sus esfuerzos para aplastar a la oposición pacífica en Venezuela, y ha sumido al país "en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente". Algunas de esas acciones "constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos" y se han cometido "respecto de personas críticas del gobierno, personas opositoras políticas u otras percibidas como tales", incluidos simples ciudadanos.

La fuente de estas denuncias, a la vez, difícilmente puede ser más sólida y legítima. Se trata del más reciente informe emitido por la misión internacional independiente, establecida en setiembre del 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para investigar posibles violaciones de esta naturaleza en el país. Desde entonces, el mandato del grupo ha sido renovado cada año. Sus integrantes son reconocidos expertos independientes en la materia.

El reporte actual, dado a conocer el martes, se ocupa de los hechos sucedidos entre setiembre del pasado año y agosto del presente, y define como "acontecimiento central" del período las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio. El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, ganó por abrumadora mayoría, pero el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, adjudicó el triunfo a Maduro, quien sigue enquistado en el poder, en medio de cuestionamientos y denuncias nacionales e internacionales.

Las protestas contra el fraude "fueron brutalmente reprimidas y dejaron un balance de 25 muertos y centenares de heridos y detenidos, en la que constituye una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país", afirman los expertos. Sin embargo, la represión se activó en el período previo a las elecciones, durante el cual "la misión investigó 42 casos de detenciones arbitrarias y registró numerosos actos de hostigamiento, represalias y ataques contra los actos de campaña de la oposición", agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática.

Es decir, la orquestación del régimen, a la que nos hemos referido en otros editoriales, incluyó distintas etapas. Además de descalificar candidatos, monopolizar los medios de comunicación y tratar de confundir a los electores con candidatos de micropartidos títeres, desató una oleada represiva previa. Cuando nada de lo anterior funcionó y el triunfo de González Urrutia además de abrumador fue documentado por los opositores, activó los siguientes actos: falsear los resultados y emprender, en lo que el informe define como "el marco de la operación Tun Tun", una persecución feroz, con hostigamientos, amenazas y detenciones.

Entre los blancos de esa arremetida no solo estuvieron activistas opositores, peor aún, "la gran mayoría de las víctimas de la represión fueron personas sin un claro perfil político que simplemente alzaron su voz contra los resultados anunciados". Así se creó "un clima de terror generalizado en la población", revela el documento de los investigadores independientes. Todo esto fue instigado "por las altas esferas civiles y militares del Estado", incluido el presidente Maduro, "a través de declaraciones públicas de carácter amenazante".

Fraude y represión. Esta es la receta. No tiene nada de nuevo, pero el informe la expone de manera contundente. Razón de más para rechazar al dictador actual como ganador, reconocer a González Urrutia como legítimo presidente electo, definir lo ocurrido como un brutal golpe de Estado contra la voluntad popular y reaccionar de manera firme contra las agresiones a los derechos humanos documentadas por los expertos de las Naciones Unidas.

El grupo plantea una serie de recomendaciones para abordar la situación. Muchas de ellas están dirigidas a las autoridades de la dictadura, quienes, sin duda, las desestimarán como lo han hecho con informes previos. Por ello, la mayor iniciativa debe ser tomada por la comunidad internacional. "En particular —dice el informe— debe insistirse en la necesidad de la rendición de cuentas en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, así como en la justicia y la reparación para las víctimas". Y recomienda que tales esfuerzos incluyan "los llevados a cabo sobre la base del principio de jurisdicción universal, así como la investigación de la Corte Penal Internacional".

En esencia, como no puede esperarse justicia dentro de Venezuela, las iniciativas deben provenir del exterior y apuntar a los responsables, en particular a Maduro y las "altas esferas civiles y militares" cómplices. Ante los crímenes de lesa humanidad no debe haber tolerancia alguna.

Expertos de la **ONU** revelaron inaceptables crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Para evitar la impunidad del dictador, debe acudirse a los mecanismos de la justicia internacional

#### CARTAS A LA COLUMNA

#### Cita en clínica privada

#### LA DIERON PARA SEIS MESES DESPUÉS

Que le den a uno una cita en la Clínica Bíblica se ha convertido en el suplicio de pasar por una plataforma, detrás de la cual nadie se responsabiliza de un error. Me pasó que me ofrecieron una cita para una fecha próxima, y cuando, ahí mismo, en el chat, 20 segundos después, les indico que la tomo, me confirmaron otra cita, pero para una fecha distinta, medio año más tarde. Por más quejas y reclamos, nadie resulta responsable. La Clínica Bíblica resuelve con una llamada en la que no aportan nada nuevo y, a regañadientes, ¡lamentan la situación!

#### Anabelle Herrera Chavarría

Heredia

#### Caso sin resolver

Hace un mes me quejé por este medio porque mi tarjeta de crédito Visa no funciona en el Automercado, aunque sí en cualquier otro lugar. He sido cliente del Automercado durante más de 20 años. Sin embargo, el caso está abierto en la oficina central y todavía no resuelven el problema.

**William Richard Philps Moore** Tamarindo

#### Gobierno desbocado

La penosa situación política que aflige al país tiene como

protagonistas al presidente y sus cortesanos, desobedientes de las leyes y normas que juraron cumplir; la Asamblea Legislativa, beligerante y valiente, carece del peso político e intelectual suficiente para una función eficaz de control político. Los partidos tradicionales se han convertido en sombras de lo que fueron, omisos en innovar y refrescar sus cuadros, olorosos a naftalina. Viven a costa de una clientela electoral cada vez más pequeña, que les da oxígeno para colocar a algunos de sus dirigentes, o a sus "retoños", cuatro años más en la cercanía del poder.

Cada período electoral supone para el pueblo necesitado de mejoras en sus vidas verse aturdido por la retórica populista que hace ver una luz al final del túnel, pero no fue ni es tal, sino un tren que se vino desbocado, al mando de un maquinista sin modales ni señorío, sin experiencia política, prepotente y vengativo.

#### Humberto Moya Mórux

Alajuela

#### Deseo de superación

¿Será posible que tomen en cuenta a aquellos estudiantes rezagados del bachillerato por suficiencia? A lo largo de muchos años, han quedado en el olvido. Tienen familia, obligaciones, no hay trabajos estables y, hasta por la edad, no los contratan. Su deseo es superarse y obtener un grado académico superior.

Podrían analizar la posibilidad de que también sean agregados al Programa de Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento, ya que muchos dominan otro idioma, pero no han tenido tiempo de continuar sus estudios por vivir en lugares donde el índice de desarrollo es bajo, donde encontrar un trabajo es difícil y donde el clima influye en si hay trabajo o no para subsistir y aspirar a un mejor mañana.

#### Marilyn Medina Villegas

Puntarenas

#### Agradecimiento

Después de dos años de recorrer la Gerencia de Pensiones de la CCSS y el Ministerio de Hacienda para ayudar a mi vecino adulto mayor, con graves problemas de movilidad, a que le readecuaran su pensión, porque no le incluyeron cuotas del Ministerio de Seguridad, finalmente topamos con la gran suerte de que nos atendiera Norman Guzmán Martínez, del Departamento de Cuenta Individual, y llegamos a un feliz acuerdo.

Empleados como él, con su excelente trato y profesionalismo, son lo que necesita la CCSS para que marche mejor. El buen servicio al cliente y el humanismo son cualidades que deben trabajarse más.

#### **Arturo Hernández Martínez**

Tibás

#### Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

#### Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección "Foro", el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.

# La educación siempre es la respuesta

Alejandra Gamboa Jiménez VICERRECTORA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

os registros históricos sobre la inversión en educación pública muestran su punto más bajo en 1988, con un porcentaje cercano al 3,8 % del PIB, según el Estado de la Nación del 2022. En ese período, se perdió una cuarta parte de la inversión social en educación por habitante. Tanto el país como una generación entera de costarricenses sufren actualmente las decisiones tomadas en aquel año.

A la llamada "generación perdida" se le negó su derecho a que el Estado cumpliera con su responsabilidad de garantizar el desarrollo humano y social de toda la especialmente población, de los más desfavorecidos. Casi cuatro décadas después, los datos indican que, lejos de cumplir con el mandato constitucional propuesto en el 2010 de un aumento sostenido y progresivo del presupuesto para la educación, Costa Rica se asemeja más a aquel país en crisis de la década de los ochenta que a un Estado que progresa y apuesta por el futuro con una ruta clara para las nuevas generaciones en materia educativa.

Estamos cada vez más cerca del ominoso 3,8 % de inversión de 1988, ya que para el 2025 el gobierno propone un presupuesto para la educa-



FOTO CON FINES ILUSTRATIVOS.

ción que ronda el 4,7 %, el más bajo de los últimos 15 años. La educación pública no es una simple aspiración ni una cifra del presupuesto nacional. La educación pública hace crecer al país, ya que tiene un impacto directo en el desarrollo económico, no solo por la realización personal y social de los individuos, sino también porque el capital humano moviliza a la sociedad que queremos y deja una huella en el modelo de desarrollo económico que el Estado busca.

Estamos cada vez más cerca de aquel ominoso 3,8 % de inversión de finales de los ochenta

Según datos del Banco Mundial, por cada año adicional de escolaridad, los ingresos de una persona aumentan hasta un 10 %. Esto representa una movilidad social ascendente que se refleja en las más altas aspiraciones de un país: una ciudadanía más sólida y las

oportunidades de crecimiento profesional, personal y familiar que se derivan de una educación de buena calidad.

El avance que Costa Rica logra en desarrollo humano integral se materializa en gran medida gracias a las universidades públicas, que no solo reciben a estudiantes de todos los estratos socioeconómicos, sino que también generan el progreso tecnológico y científico del país. Además, contribuyen al desarrollo regional y enfrentan y reducen las brechas sociales con ahínco y mística. Los datos muestran que 7 de cada 10 estudiantes de una universidad pública son los primeros en sus familias que cursan estudios superiores. Asimismo, una amplia mayoría proviene de colegios públicos, en una proporción de 8 de cada 10 jóvenes.

Aspirar a un futuro más favorable, tanto para ellos como para sus familias, es realizable en gran parte gracias al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Este fondo permite que 6 de cada 10 estudiantes finalicen sus estudios gracias a una beca socioeconómica, y en las sedes regionales este número aumenta a 9 de cada 10 estudiantes. El Observatorio Laboral de Profesiones determinó en el 2023 que cerca del 94 % de las personas graduadas de una universidad estatal cuentan con empleo.

El desarrollo humano y la inversión son una dupla inseparable, y los datos lo demuestran de manera contundente: apostar por la educación pública es una vía eficaz para erradicar la pobreza y permitir que las familias aspiren a mayores niveles de bienestar, es decir, mejorar sus condiciones de vida con más dignidad, menos desigualdad y mayor alegría.

La educación erradica la pobreza y reduce las desigualdades. Es la solución para no vivir en un país violento, para tener una ciudadanía sólida, informada y comprometida. La educación es la respuesta a los problemas del país.■

# La dieta y el cambio climático

**Lenin Corrales Chaves** 

ANALISTA AMBIENTAL

alimentos pasan por un complejo proceso: deben ser cultivados, cosechados o transportados, capturados, procesados, empaquetados, distribuidos, cocinados y, finalmente, sus residuos deben ser eliminados.

A diferencia de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), dominadas principalmente por el dióxido de carbono proveniente de los combustibles fósiles, el sistema alimentario involucra una significativa proporción de emisiones terrestres. No obstante, en consonancia con las tendencias actuales de desarrollo socioeconómico, cada vez más las emisiones del sector alimentario están determinadas por el uso de energía, las actividades industriales y la gestión de residuos.

Según el último inventario global de GEI de la Comisión Europea, los sistemas alimentarios fueron responsables del 34 % de los GEI a escala mundial. El 71 % provino de la agricultura y las activi-



FOTO: ARCHIVO DE LA NACIÓN.

dades relacionadas con el uso y cambio de uso de la tierra; el resto, de la venta al por menor, el transporte, el consumo, la producción de combustible, la gestión de residuos, los procesos industriales y el envasado, entre otros.

Casi la mitad de las emisiones están relacionadas con el dióxido de carbono, y el 35 % con el metano, proveniente mayoritariamente de la ganadería, la agricultura y el tratamiento de residuos. Sorprendentemente, el transporte de alimentos emite menos que el envasado, lo que pone de relieve la necesidad de reevaluar nuestras prioridades en la cadena de suministro.

En Costa Rica, el informe

de la Comisión Europea revela que, en el 2018, el metano representaba el 58,4 % de las emisiones, originadas principalmente por la fermentación entérica de rumiantes, la gestión de estiércoles y el cultivo de arroz; el óxido nitroso un 19,4 %, en su mayoría debido al uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura; y el dióxido de carbono un 18,5 %, a causa en gran parte por la deforestación, la degradación de tierras para uso agrícola y los combustibles fósiles de la maquinaria agrícola. Los gases fluorados, aunque en menor proporción (un 3,7 %), provienen de la refrigeración y el aire acondicionado en la cadena de suministro de alimentos.

Ante estos datos, ¿es suficiente hablar únicamente de la huella de carbono en el sector alimentario nacional? Esta distribución de emisiones subraya la necesidad de abordar específicamente la agricultura y el uso del suelo como aspectos clave en la reducción de los GEI. En el ámbito personal, podemos contribuir a reducir nuestra huella de GEI a través de nuestros hábitos alimentarios. Optar por una dieta saludable tanto para nosotros como para el planeta es una acción tangible.

La Comisión EAT-Lancet, por ejemplo, recomienda aumentar el consumo de hortalizas, frutas, legumbres y nueces, y reducir la ingestión de carne y productos lácteos. Además, priorizar alimentos de temporada y producción local reduce significativamente las emisiones de GEI asociadas con el transporte y el en-

Buscar una dieta más sostenible no significa tomar medidas extremas. La comida está profundamente arraigada en nuestra cultura y es un derecho básico, por tanto, debemos tener la libertad de elegir prácticas que sean sostenibles y accesibles para todos. Para fa-

cilitar esta transición, es fundamental formular políticas públicas que incentiven dietas saludables y sostenibles, como el etiquetado ecológico, y que amplíen la posibilidad de adquirir alimentos más saludables, especialmente para las poblaciones de bajos ingresos.

El sistema alimentario será uno de los asuntos definitorios del siglo XXI. Aprovechar su potencial para reducir emisiones y mejorar la salud humana nos permitirá avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y el cumplimiento del Acuerdo de París.

Los alimentos que elegimos son fundamentales para reducir emisiones

Pero según la Comisión EAT-Lancet, se requieren cinco estrategias esenciales: compromiso nacional con las dietas saludables, reorientación de las prioridades agrícolas hacia la producción de alimentos saludables, un aumento sostenible de la producción de alimentos de alta calidad, la gestión firme y coordinada de la tierra y los océanos, y la reducción de, cuando menos, la mitad de la pérdida y desperdicio de alimentos.■

lenincri@lenincorrales.com

JUEVES 19 DE SETIEMBRE DEL 2024 / LA NACIÓN
PÁGINA QUINCE 27

### Joseph E. Stiglitz, Kevin P. Gallagher, Martín Guzmán y Marilou Uy

n grupo de 22 países en dificultades financieras, entre ellos Pakistán y Ucrania, se ha convertido en la mayor fuente de ingresos netos del Fondo Monetario Internacional en los últimos años, con pagos que exceden los costos operativos del Fondo.

La institución encargada de brindar el bien público global de un sistema financiero internacional que funciona correctamente, en realidad, les está pidiendo a los países que prácticamente no pueden pagar sus propias cuentas que paguen los platos rotos del resto del mundo.

Este estado de situación indecoroso es el resultado de la política de sobrecargos del FMI, que impone honorarios adicionales a los países que exceden los umbrales del monto o del plazo de su endeudamiento con el Fondo. Imponer sanciones a países como Ucrania, devastada por la guerra, o Pakistán, un país de ingresos medio-bajos donde las inundaciones hace dos años sumergieron un tercio de su territorio, parece algo poco ético para la misión del FMI: mantener la estabilidad del sistema financiero global.

Los sobrecargos ni garantizan el pago ni protegen las finanzas del FMI. Su principal efecto es incrementar la carga de los pagos de deuda precisamente cuando los países no pueden asumirlos, contraviniendo el propio fundamento del Fondo, que fue creado para brindar financiamiento contracíclico.

Acreedor privilegiado. Peor aún, los sobrecargos se han vuelto mucho más onerosos para los países endeudados en los últimos años y, así, mucho más difíciles de justificar. En el 2020, diez países pagaban estos honorarios al FMI; en el 2023, con la crisis de covid-19, la guerra ucraniana y las tasas de interés en alza, esa cantidad había subido a 22. Y, más importante aún, la tasa básica del FMI aumentó de menos del 1 % a cerca del 5 %, haciendo subir la de préstamo total para quienes pagaban sobrecargos hasta el 7,8 %. No sorprende que a estos países les cueste salir de las crisis de deuda. Es hora de poner fin a los sobrecargos.

Los defensores de los sobrecargos sostienen que los honorarios adicionales desalientan a los deudores de endeudarse excesivamente con el FMI. Pero este argumento de riesgo moral ignora que los préstamos exigen la aprobación del Directorio Ejecutivo del Fondo, que podría rechazar las solicitudes frívolas, y pasa por alto el hecho de que los sobrecargos vuelven a los países más dependientes del FMI, no menos.

El FMI es un acreedor privilegiado, lo que implica que los países deben pagarle al Fondo antes que a cualquier otro acreedor. La acumulación de sobrecargos por en-

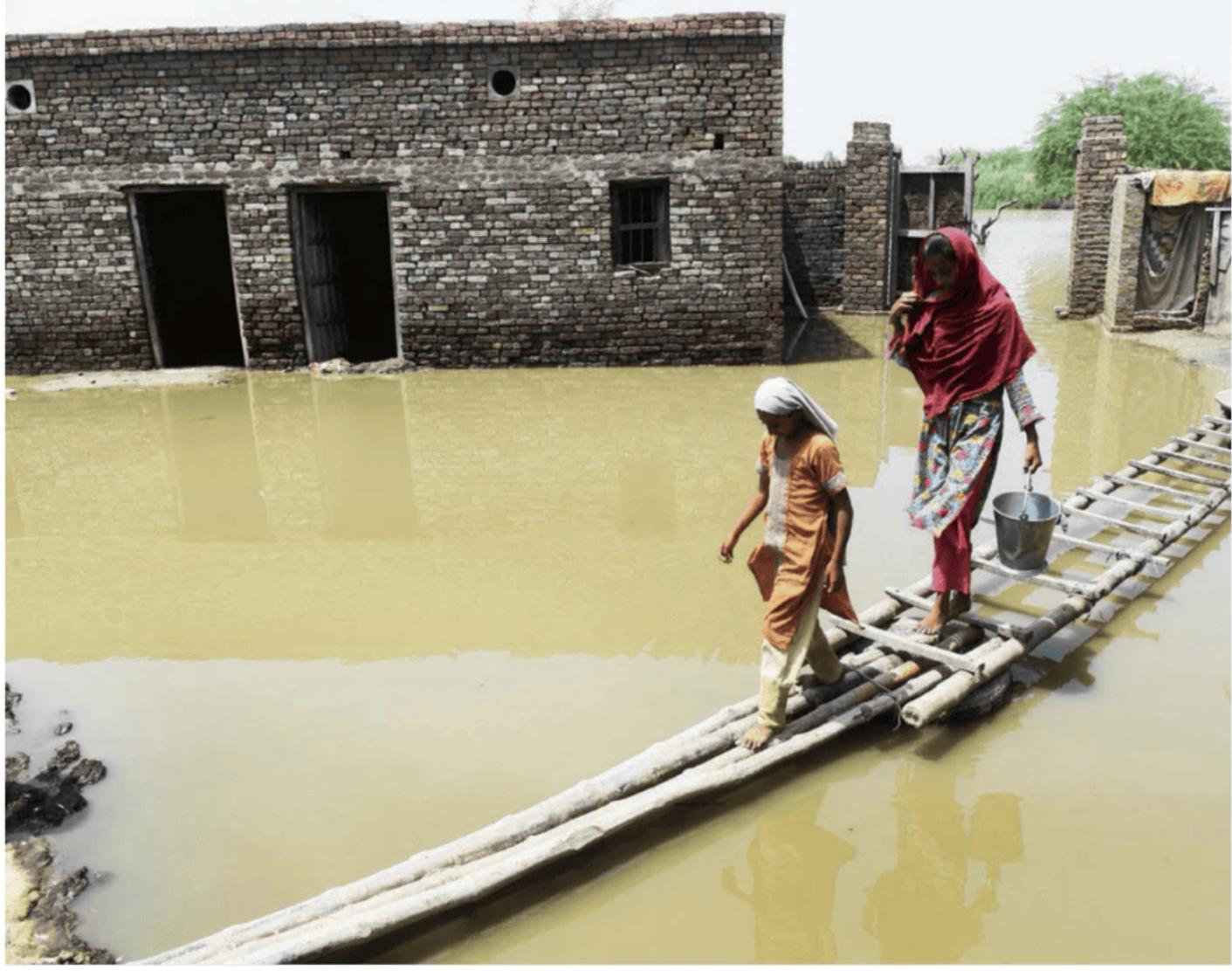

Inundaciones en Pakistán. FOTO: AFP

# El FMI debe poner fin a sus sobrecargos destructivos

cima de lo que los países ya deben les exige dedicar más divisas extranjeras escasas a pagarle al FMI, limitando su capacidad de acumular reservas de moneda extranjera y volver a ganar acceso a los mercados de capital internacionales. En este contexto, muchos países no tendrán otra opción que seguir dependiendo del crédito del Fondo para pagar sus préstamos previos con el FMI.

Aún más allá de las particularidades de la condición de acreedor privilegiado del FMI, los sobrecargos son inherentemente procíclicos. Los factores externos, como las tasas de interés en alza, los *shocks* de los precios de las materias primas, las monedas sobrevaluadas y los eventos de clima extremo, muchas veces llevan a los países a pedir prestadas considerables sumas al Fondo.

De la misma manera, la capacidad de acceder a los mercados de crédito internacionales y pagarle al FMI "antes" depende, en gran medida, de las condiciones financieras globales, también un factor externo. En un contexto internacional adverso, aumentar las obligaciones de los países que sufren crisis de deuda va en contra del objetivo de restablecer trayectorias de crecimiento estables.

Lógica inválida. Quienes defienden los sobrecargos también sostienen que son necesarios para fortalecer los resguardos financieros del FMI. Pero dejando de lado el punto obvio de que imponer la carga de crear estos resguardos a los países en problemas financieros no se ajusta a la misión del Fondo de proteger la estabilidad financiera, esta lógica ya no es válida, si alguna vez lo fue.

Pedirles a estos países que financien los bienes públicos globales que brinda el Fondo es un error, especialmente en un momento en que los países deberían estar incrementando la inversión para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de aquí al 2030 de las Naciones Unidas y sus aportes determinados a escala nacional según el acuerdo climático de París.

La revisión que el FMI divulgó recientemente de su política de sobrecargos brinda una oportunidad para enmen-

No es la manera de proteger la economía mundial ni de financiar la institución encargada de la estabilidad financiera global

Este año, el FMI va a alcanzar su objetivo a mediano plazo de saldos precautorios (cuya necesidad se ha exagerado sobremanera, dado que los incumplimientos de pago son extremadamente raros). Una vez que se haya cumplido ese objetivo, los sobrecargos les estarían sacando dinero a los países de medianos ingresos extremadamente endeudados para gestionar el FMI, reduciendo la carga sobre los países ricos. dar un sistema disfuncional. El Fondo debería escuchar a quienes reclaman una reforma de los sobrecargos, entre ellos la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, el grupo G24 de países en desarrollo y varios legisladores en Estados Unidos.

La opción más simple sería, directamente, eliminar los sobrecargos. Si esto resulta políticamente imposible, las reformas podrían incluir un tope de los cargos totales por intereses (la tasa básica más los sobrecargos). El FMI, así, impondría menos cargas excesivas a los países endeudados, especialmente en condiciones monetarias restrictivas, y los sobrecargos disminuirían en tanto aumenta la tasa de interés básica del Fondo.

Otros ajustes técnicos ayudarían a reducir la carga de los sobrecargos. Por ejemplo, el FMI podría aumentar los umbrales para imponer sobrecargos y alinearlos con los límites actuales de "acceso excepcional", más allá de los cuales la situación de un país se considera lo suficientemente extraordinaria como para dar lugar a un préstamo fuera del marco estándar del FMI. Contar lo que un país paga en concepto de sobrecargos como pagos principales de los préstamos del FMI también marcaría una gran diferencia.

Aun si los sobrecargos en algún momento tenían sentido como política, en este momento ya no. Las finanzas del FMI son robustas; las de países como Pakistán y Ucrania no lo son. Obligarlos a pagar sobrecargos onerosos no hace más que incrementar su carga de deuda. Esta no es la manera de proteger la economía mundial o de financiar a la institución encargada de la estabilidad financiera global.

JOSEPH STIGLITZ: ex economista jefe del Banco Mundial.

**KEVIN P.** Gallagher: profesor de Políticas Globales de Desarrollo en la Universidad de

MARTÍN GUZMÁN: exministro de Economía de Argentina.

MARILOU UY: exdirectora de la Secretaría del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales y el Desarrollo (G24).
© Project Syndicate 1995–2024

28 PÁGINA QUINCE

JUEVES 19 DE SETIEMBRE DEL 2024 / LA NACIÓN



Nogui Acosta Jaén MINISTRO DE HACIENDA

iempre defendí que el crédito de apoyo presupuestario del BID y la AFD podría haber significado financiamiento por \$300 millones y 100 millones de euros, respectivamente, con muy buenas condiciones. Esto coincide con lo que han indicado personas que se han referido al tema. Sin embargo, lamentablemente, estas personas siguen malinterpretando mi decisión de rechazarlo, lo cual me permito aclarar.

A la pregunta sobre por qué se rechazó el crédito, la respuesta es sencilla. Por eso me sorprende que varios "analistas" no logren entenderla: un crédito de apoyo presupuestario es una herramienta financiera más para financiar el presupuesto de la República que aprueban los diputados, quienes no parecen entenderlo así y terminan politizándolo.

El proyecto se aprobó en primer debate en la Asamblea Legislativa, asignando un 15 % de los recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y condicionando el desembolso del 85 % restante a que se giraran primero los recursos a la CCSS.

El traslado del 15 % a la CCSS implicaba un endeudamiento adicional para cubrir el gasto que se desfinanciaba con esta asignación, lo cual afectaba la relación deuda/PIB y aumentaba el pago de intereses al recurrir a dicho financiamiento en el mercado local, así como provocaba una desnaturalización del proceso de aprobación presupuestaria.

Además, los recursos que se transferirían iban a ocasionar un agravamiento en el balance primario y financiero, al constituir esta una transferencia corriente del Gobierno Central no presupuestada al iniciar el ejercicio, lo cual podía ocasionar una mayor percepción de riesgo en el mercado internacional, aspecto que iría en detrimento de los resultados hasta el momento.

Todo esto ponía en riesgo la estabilidad macroeconómica asociada al proceso de consolidación fiscal en el que todavía se encuentra Costa Rica, y que forma parte del programa de políticas del crédito negociado por el Poder Ejecutivo dentro de sus competencias constitucionales.

Decisión necesaria. Veamos los datos: la asignación de recursos del 15 % a la CCSS implicaba que el Ministerio de Hacienda tendría que captar, adicionalmente, cerca de \$60 millones que no están incorporados en el presupuesto del año en curso; por tanto, debía tomarse una decisión entre reducir algún destino del presupuesto de las instituciones y sus polí-



SHUTTERSTOCK

# Deuda barata, consecuencias caras

ticas asociadas o aumentar el endeudamiento.

Lo anterior, mediante una desnaturalización del presupuesto ya aprobado por la Asamblea Legislativa. Tener que aumentar el endeudamiento para cumplir con las obligaciones conllevaba un aumento promedio, al año, cercano a ¢3.000 millones en el pago de intereses. Ese monto por captar costaría el 6,5 % en colones o el 6,2 % en dólares, ambos a 10 años.

El Ministerio de Hacienda ha venido pagando a la CCSS: entre el 2020 y el 2023 se asignaron ¢234.995 millones, de los cuales, a junio de este año se giraron ¢181.265 millones, y el monto restante (el 62,2 %) entre los dos años anteriores.

El compromiso del gobierno es continuar haciéndolo,
pero de manera responsable.
Significa que dicho pago se
realizará en un escenario en
el cual la deuda se encuentre
debidamente conciliada para
poder suscribir un convenio,
información que compartimos
con los jefes de las fracciones
legislativas en una reunión a
mediados de febrero.

Se debe entender que existen compromisos ineludibles que no pueden esperar a que se formalice un convenio con la CCSS. Así, por ejemplo, el pago por el servicio de la deuda en junio, en colones, correspondió a ¢760.000 millones y en noviembre, en dólares, será cercano a \$348 millones.

Si analizamos el 2025, solo en el primer semestre, el servicio de la deuda en colones asciende a ¢1.800.000 millones El rechazo del crédito del BID y la AFD se basó en un análisis profundo de las implicaciones a largo plazo para la estabilidad macroeconómica

(un 62 % del total para el año) y en dólares, \$1.500 millones (un 46 % del total). Esperar la formalización de un convenio de pago con la Caja para girarle los recursos y luego hacer uso del 85 % del crédito como pretendían los legisladores significaba un endeudamiento y pago de intereses adicionales para cumplir con esos compromisos.

Contradicción legislativa.

Aunado a lo anterior, el país asumiría cobros por comisiones y un eventual vencimiento del plazo de desembolso de los recursos, que no estaba previsto. Aquí, es muy curiosa la contradicción de la Asamblea Legislativa, en el tanto, por un lado se hace eco de lo que el país ha pagado en comisiones de compromiso e intereses por el crédito del Fondo de Avales con el BCIE por \$300 millones, cuya ley estableció condicionamientos muy puntuales que, al incumplirse, impidieron que el dinero pudiera utilizarse, pero, por otro, propone un proyecto de ley en el que los recursos no pueden usarse hasta cumplir con las medidas ya mencionadas.

Entonces, ¿seguirá la Asamblea Legislativa aprobando créditos que no podremos aprovechar, asumiendo los costos que eso implique para todos los costarricenses o, eventualmente, aprenderemos de los errores?

Al momento de rechazar el crédito, solo por el del BID, la tasa de interés ponderada era cercana al 5,9 %, asumiendo la asignación total del recurso para el presupuesto, pero como únicamente se estaría utilizando el 85 %, la tasa efectiva por los recursos sería cercada al 7 %, es decir, 100 puntos básicos de más sobre los hombros del país, producto de la asignación politizada de los recursos.

Considerando todo lo expuesto, ¿habrá quien siga creyendo que era conveniente para Costa Rica aceptar la condición que se quiso imponer desde el Legislativo?

El rechazo del crédito no se trató, por tanto, de un simple capricho o de una falta de comprensión de los beneficios financieros, sino de un análisis profundo de las implicaciones a largo plazo para la estabilidad macroeconómica.

La politización de estos recursos no solo distorsionó el propósito original del crédito, sino que, además, pone en riesgo las finanzas públicas y la confianza internacional en nuestra capacidad para manejar el endeudamiento. Costa Rica no puede darse el lujo de tomar decisiones apresuradas que, bajo la apariencia de resolver un problema inmediato, comprometen el bienestar económico futuro.

#### **ENFOQUE**

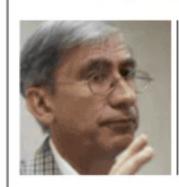

Jorge Vargas Cullell SOCIÓLOGO

as democracias no se construyen en un día, por más que nos guste decir "tal día, que hoy celebramos, fue cuando nació". ¡Qué va! Lleva tiempo armar el rompecabezas. Descifrarlo involucra complicados procesos históricos, llenos de conflictos y derramamientos de sangre. Y si bien intelectuales y políticos logran ponerse de acuerdo sobre una fecha en la que dicen, no sin disidencias, "ah, para ese entonces el país era una democracia", determinar el momento exacto de cuando se avivó el gen democrático se hunde en los misterios de la historia. Eso sí, las democracias pueden morir en un solo día, por un golpe de Estado, aunque la mayoría fallece luego de largas enfermedades.

Pensemos en el caso nuestro. Es común oír que "la democracia tica nació en 1949, después de la guerra civil, cuando terminó el período de facto de la Junta Fundadora y entró a regir la Constitución Política actual". Pues no. En esa época había perseguidos y exiliados, censura a la libre expresión y partidos políticos proscritos. Es cierto que en los años de la posguerra se crearon instituciones fundamentales del moderno Estado democrático, pero hubo que esperar hasta 1975 para que se quitara de la Constitución la última cláusula antidemocrática contra la participación política.

Por otro lado, las prácticas democráticas no se inventaron en 1949. Desde finales del siglo XIX la competencia entre partidos se convirtió en el principal mecanismo para elegir gobiernos, cada vez más personas pudieron votar y se crearon antecedentes institucionales sin los cuales no se entiende la existencia hoy, entre otros, de un poder judicial como rama independiente del Estado o las garantías sociales. Y tampoco es que la aventura democrática se detuvo en una fecha: la seguimos ampliando mediante, por ejemplo, la creación de la Sala IV y nuevos derechos ciudadanos.

Es decir, señoras y señores, en un día como hoy reflexiono acerca de lo mucho que costó construir nuestra democracia, un régimen de libertad y participación ciudadana en el gobierno y la convivencia social que nos distingue internacionalmente. Es esa reflexión la que me hace celebrar con alegría el 75 aniversario del Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República, y los 45 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos Costa Rica se obligó a respetar. Esta tríada es un pilar de nuestra vida democrática. Gracias.

vargascullell@icloud.com

www.nacion.com

Antonio Alfaro, Jefe de mesa de Puro Deporte Jairo Villegas, Editor de Puro Deporte analfaro@nacion.com

# PURODEPORTE

-> Cinco clubes de la Primera División firmaron carta para suspender el torneo

Esteban Valverde esteban.valverde@nacion.com

El fútbol femenino de Costa Rica vive momentos complejos. Una carta que circula en redes sociales, con un acuerdo firmado por cinco equipos de la Primera División, anunció que se jugará hasta el fin de semana y luego, ante la falta de recursos económicos, el torneo se suspenderá.

La Nación comprobó que la carta es real y cuenta con la firma de los representantes de Municipal Pococí, Dimas Escazú, Deportivo Saprissa Femenino, Tsunami Azul y Pérez Zeledón, mientras que los planteles de Sporting, Alajuelense y Puerto Viejo no suscribieron la carta.

En la comunicación, los planteles informan de que se solicitó ayuda a la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) para recibir un monto aproximado de \$75.000 con el fin de cubrir los gastos del arbitraje de la segunda ronda de la fase regular del campeonato nacional y, además, cubrir el torneo de alto rendimiento. No obstante, según se lee, la respuesta federativa fue negativa.

"Hemos recibido respuesta verbal por parte de don Osael Maroto, quien nos indica que el Comité Ejecutivo de la FCRF no aprueba nuestra solicitud. Asimismo, nos indica que el dinero recibido por la FCRF del Mundial femenino mayor (\$1.500.000) lo administra la FCRF y no destina ningún monto para los clubes de fútbol femenino de la Primera División", añadieron los representantes.

Este comunicado cayó como una bomba en el ambiente deportivo nacional, sobre todo porque, según confirmó Jenny González, presidenta de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), la organización ya estaba negociando la forma de conseguir los recursos para terminar el certamen.

Los clubes achacaron su crisis financiera a la limitación impuesta por la Federación para negociar derechos televisivos; sin embargo, horas después, Uniffut sentenció en un comunicado que esto no es cierto.

"Esto no tiene nada que ver con la decisión de la Federación de centralizar los derechos de transmisión, como se ha querido afirmar, ya que otras ligas, en el transcurso de este año 2024, han firmado con diferentes cableras o canales", se manifiesta en una carta firmada por González.

Sin ingresos. En el mismo documento, González acepta que las televisoras "no están interesadas en mantener la mayoría de los contratos de transmisión; por tanto, los equipos no recibirán ingre-



Alajuelense Femenino no firmó la carta que pide la suspensión del torneo de Primera División; Saprissa sí lo hizo. José CORDERO

# Fútbol femenino está al borde del abismo por falta de recursos

> Equipos achacan crisis a imposibilidad de negociar derechos televisivos; Uniffut lo niega



Según cinco clubes, el Ejecutivo de la Fedefútbol indicó que no destina ningún monto del dinero recibido por el Mundial mayor del 2023 a los equipos femeninos de Primera División. AFP

sos por esto".

Jimmy Núñez, presidente del Municipal Pococí, declaró que todavía no se tiene un panorama claro sobre lo que pasará y que todo podría quedar definido el próximo lunes.

"Claramente, esperábamos que el Comité Ejecutivo tuviera conciencia de que la

Liga Femenina ha llevado dos selecciones a dos mundiales, pero ahora es muy triste que no nos apoyen en un momento en que la estamos pasando mal", señaló.

"Esperamos en Dios que el lunes, en otra reunión, se haga conciencia de que necesitamos el apoyo de ellos. Nosotros le estamos dando un nombre a este campeonato a nivel internacional", concluyó.

Por su parte, el Deportivo Saprissa, en un comunicado oficial, aclaró que, aunque el equipo no atraviesa un momento de crisis, asume una posición solidaria con los equipos que viven una complicada situación financiera.

"Por solidaridad con los clubes que afrontan una crisis financiera que imposibilita su participación en el campeonato nacional, Saprissa respalda **INGRESOS PROPIOS** 

CADA LIGA RESPONDE A LA FEDERACIÓN, PERO SOMOS INDEPENDIENTES EN NUESTRA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA. NECESITAMOS INGRESOS PROPIOS, COMO LAS DEMÁS LIGAS, Y NO LOS TENEMOS".

#### Jenny González

Presidenta de la Uniffut

la propuesta de los equipos que solicitaron la suspensión del campeonato", afirma el club tibaseño.

"Pese a que la institución gestiona su equipo femenino con ingresos reducidos por derechos de transmisión, mantiene el compromiso no solo con el primer conjunto, sino también con sus divisiones menores", añadió. ■

30 PURO DEPORTE

JUEVES 19 DE SETIEMBRE DEL 2024 / LA NACIÓN

ALBINEGROS DEBEN DERROTAR A ALAUJUELENSE PARA VOLVER A ZONA DE CLASIFICACIÓN

# Medford casi olvida que la Liga llega invicta ante Sporting

> Técnico volverá a enfrentarse a su amigo Alexandre Guimaraes

#### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Sporting quiere regresar a zona de clasificación este jueves, pero, para eso, el equipo de Hernán Medford tiene que conseguir lo que ningún otro club ha logrado en esta temporada: ganarle a Liga Deportiva Alajuelense.

Los albinegros, que al inicio estaban encariñados con la cima del Torneo de Apertura, han dejado de hacer algunas cosas, y de los últimos 12 puntos en disputa, solo han conseguido uno.

"En los últimos cuatro partidos, a nivel de puntos, no lo hemos hecho tan bien como al inicio, pero son cosas del fútbol. Todavía tenemos la posibilidad e incluso podríamos pasar a Alajuelense, porque si les ganamos, los superamos, aunque ellos aún tienen un partido pendiente", expresó Medford.

El Pelícano resaltó que este duelo entre albinegros y manudos se torna interesante, al enfrentar a dos de los equipos que han jugado bien esta primera vuelta. No tiene duda de que será "un partido complicado".

Medford se declara el responsable número uno de todo lo que sucede en el equipo y asume la tarea de hacerles ver a sus jugadores cuáles son los detalles que provocaron ese bache.

"Estamos en una posición no privilegiada como al principio, pero no estamos tan lejos. Las distancias son cor-



Alexandre Guimaraes y Hernán Medford empataron la primera vez que se enfrentaron en el banquillo por campeonato nacional. Esta noche se verán de nuevo. Jorge NAVARRO PARA LN

tas y, si ganamos este jueves y el fin de semana, nuevamente nos metemos en la pelea. Esa es la idea que tengo. Y reitero: si estamos donde estamos, es porque todos somos responsables, y el responsable número uno soy yo", señaló.

En la rueda de prensa previa al choque contra la Liga Deportiva Alajuelense, confesó que ni siquiera recordaba el invicto de los rojinegros.

"Hasta que usted lo menciona, nos acordamos de eso. Solo ganarle a Alajuela es importante, porque sea como sea, hay que aceptarlo, es uno de los equipos tradicionales, de

#### CON OPCIONES

ESTAMOS EN UNA
POSICIÓN NO
PRIVILEGIADA COMO
AL PRINCIPIO, PERO NO
ESTAMOS TAN LEJOS. LAS
DISTANCIAS SON CORTAS Y,
SI GANAMOS ESTE JUEVES
Y EL FIN DE SEMANA, NOS
METEMOS EN LA PELEA".

#### **Hernán Medford**

Técnico de Sporting

los que tienen posibilidades de clasificar y, obviamente, siempre hay una motivación extra al jugar contra ellos y poder ganarles", comentó. Entre amigos. De nuevo, Hernán Medford estará frente a frente con Alexandre Guimaraes y, a pesar de haber vivido tantas cosas juntos, la historia particular entre ellos como técnicos se reduce a apenas tres juegos.

"Somos muy amigos, pero nos hemos enfrentado muy poco. Creo que una vez en una Sub-23, y a nivel de clubes no sé si la vez pasada fue la primera vez. Las estadísticas entre nosotros son como de tres partidos: dos con la Selección Sub-23 y uno en campeonato nacional", señaló.

"Él es mi amigo, fue mi

entrenador, mi compañero en cancha y debuté a Celso Borges, una persona a quien aprecio mucho. Este jueves seremos rivales, pero lamentablemente no hay mucha historia entre Guima y yo como entrenadores", recalcó.

Uno de los apuntes de Hernán Medford es que su equipo deje de perder puntos en casa, un Estadio Ernesto Rohrmoser donde Alajuelense suele sentirse muy incómodo.

Otra anotación del técnico albinegro se centra en cuidar los cierres de los partidos. El domingo pasado ante Cartaginés, encajaron una anotación cuando parecía que el empate quedaba corto para lo que Sporting hizo en la cancha, y terminaron perdiendo.

Al reflexionar, Medford afirmó que los culpables no son solo los defensas, sino todos, incluido él, porque pudo haber dado una indicación diferente o ejecutado un movimiento para evitar lo que pasó.

"Hay estrategias para eso, y de eso hemos hablado. No hemos tenido tiempo para trabajarlo, apenas hemos recuperado a los jugadores para que estén listos este jueves, después de ese clima tan fuerte del domingo", comentó.

Históricamente, el cuadro albinegro ha tenido buenas temporadas, pero le ha faltado meterse en semifinales. Medford quiere que esta vez sea la vencida, en un torneo que considera muy interesante, con siete equipos luchando por la clasificación.

El defensor Giancarlo González será el gran ausente en este partido entre Sporting y Alajuelense, a las 8 p. m., pues acumuló cinco tarjetas amarillas y tendrá que purgar un juego de suspensión.

HERNÁN MEDFORD APLAUDE LA LLEGADA DEL VIDEOARBITRAJE

# 'Nosotros en la banca tenemos VAR; todos los equipos lo tienen'

#### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Hernán Medford es uno de los personajes del balompié costarricense que está más contento con la puesta en marcha del videoarbitraje (VAR). Su pensamiento es que si el fútbol de primer mundo tiene el VAR, ¿por qué a nivel tico no se podía? Eso ya es una realidad, y él lo aplaude.

Dentro de los beneficios que implica esta herramienta tecnológica para que se imparta justicia en los partidos, el técnico de Sporting dice abiertamente que el VAR evita que en las conferencias de prensa posteriores a los juegos se hable de los árbitros.

"Muchos entrenadores iban a las conferencias diciendo que el árbitro se equivocó, incluyéndolo a uno también, y se pasa viendo el error. Ahora, las conferencias se pueden dedicar un poquito a ver lo que hicieron los equipos dentro de la cancha, porque el árbitro tiene esa ayuda y, con esa ayuda, no se puede equivocar. Para mí, el VAR es importante, y me gusta que ya esté en Costa Rica", dijo.

Sin embargo, como siempre, hay excepciones, y en algunos casos las críticas persisten, incluso con el VAR. Eso tampoco lo sorprende, pero considera que, en este momento, cada quien debe poner de su parte para involucrarse en esta nueva era del fútbol.

"Yo voy a confesar algo: nosotros en la banca tenemos VAR, y creo que todos los equipos lo tienen, todos andan con su tablet y están viendo el partido. Lo vacilón de eso es que llega como dos minutos después. Contra Cartago gritamos dos veces, lo que gritan todos: que es penal o que es mano. Y cuando ya vamos a verlo, decimos: 'Mejor no, quedémonos calladitos'", apuntó.

Hubo una confesión más por parte de Medford. El entrenador habló muy claro con sus



Hernán Medford considera que el VAR funcionó de manera correcta en el partido entre Cartaginés y Sporting. RAFAEL PACHECO

futbolistas y les pidió que sean más mesurados desde la aparición del VAR.

"Todos los equipos a nivel mundial jugaban con eso, con ciertas cositas que se podían hacer porque el árbitro no veía, pero ahora hay que ser mesurados", reconoció. Esa no fue la única instrucción, porque a veces los jugadores se quedan pidiendo fuera de juego. "Yo les he dicho que no sean necios, que dejen de estar pidiendo fuera de juego, que sigan la jugada, porque si fue fuera de juego, al final se va a anular", destacó.

**EMPATE A UN GOL EN PAVAS COMPLICA A AMBOS CLUBES** 

#### Santa Ana y Santos exponen sus limitaciones

**Cristian Brenes** 

cristian.brenes@nacion.com

Santos y Santa Ana protagonizaron ayer, en Pavas, un empate 1-1 que, al llegar a la mitad del Torneo de Apertura, confirma sus respectivas luchas en la competencia.

Santos, con un pobre rendimiento del 13%, sigue sin ganar, mientras que Santa Ana, con un 30%, tampoco puede presumir de su desempeño. El encuentro de este miércoles reflejó claramente la situación de ambos equipos.

Los santaneños mostraron una ligera mejoría después de ganar dos partidos consecutivos, aunque luego cayeron ante Guanacasteca y acumularon dos empates en el estadio Ernesto Rohrmoser, su nuevo hogar. No poder utilizar el estadio de Piedades de Santa Ana por no cumplir con los re-

quisitos del VAR afecta al equipo de Christian Oviedo.

Es claro que Oviedo y los suyos deben enfocarse en alejarse del sótano, porque para esto es para lo que les alcanza. Para el siguiente certamen podrán hacerle más retoques al plantel y buscar algo más.

Del lado guapileño, las cuatro igualdades y seis derrotas que acumulan los tienen hundidos en el fondo de la tabla, con cuatro puntos. Si no reaccionan pronto, el descenso será una amenaza palpable.

Aunque Juan Villalobos adelantó a los santistas al minuto 8, la falta de opciones en ataque fue evidente. El equipo es la peor defensa del campeonato, y Santa Ana no tardó en igualar, aprovechando una jugada a balón parado que Johnny Acosta convirtió en el minuto 15.



El atacante del Santos Juan Villalobos abrió el marcador ante Santa Ana en el minuto 8. SANTOS

PFC NO SALE DE SU CRISIS TRAS EMPATE SIN GOLES

# Puntarenas y ADG hicieron del fútbol todo un martirio

> Juego en el Lito Pérez careció de todo lo que la afición añora observar

#### **Cristian Brenes**

cristian.brenes@nacion.com

Después de ver el vibrante 5-4 del martes entre el Club Sport Herediano y el Municipal Liberia, muchos aficionados al fútbol se ilusionaron con la posibilidad de partidos emocionantes, con fútbol ofensivo y alta intensidad en el Torneo de Apertura 2024.

Sin embargo, solo un día después de ese partidazo, Puntarenas FC y Guanacasteca devolvieron a todos a la realidad con un deslucido 0-0, en el estadio Miguel Ángel Lito Pérez.

Tras el aburrido espectáculo que brindaron ayer, queda claro que ambos equipos tienen mucho que mejorar, si quieren recuperar la confianza de la afición. Lo más relevante del encuentro fue un penal señalado por el árbitro Benjamín Pineda a favor de Puntarenas, en el segundo tiempo, el cual el VAR anuló tras revisar un inexistente toque de mano del defensor pampero Yeison Molina.

Al PFC y a la ADG no se les puede cuestionar su entrega, su sacrificio y su esfuerzo; sin embargo, esto no es suficiente.

Los porteños generaron solo una ocasión clara de gol en todo el encuentro, con un único remate directo al arco, mientras que los guanacastecos apenas inquietaron con dos intentos, de los cuales solo uno fue decirse que fue realmente peligroso.

Situación difícil. Luego del deslucido empate de ayer, la preocupación es mayor para los tiburones, que siguen sin ganar tras 11 jornadas disputadas en este Torneo de Apertura. Los porteños comparten con Santos de Guápiles el último lugar de la tabla, con cuatro unidades

Con cuatro empates y siete derrotas, el equipo dirigido por Luis Fernando Fallas está verdaderamente en crisis. Los jugadores buscan mejorar, pero el tiempo se les acaba y la presión es creciente.

"Era un partido muy complicado ante un gran rival que está en crecimiento. Volvemos a lo mismo: nos esforzamos, trabajamos lo mejor que podemos y tratamos de conseguir nuestra primera victoria", declaró Michael Barrantes a Tigo Sports.

"No quiero que suene mediocre, pero en nuestra situación, un punto es valioso. Ahora, en la segunda vuelta, no podemos permitirnos perder más puntos en casa", agregó el veterano mediocampista.

En el caso de la Asociación Deportiva Guanacasteca, el punto obtenido en el Estadio Lito Pérez tiene un matiz un poco más positivo.

Aunque no fue su mejor noche, el equipo dirigido por



El volante pampero Martín Alaniz domina el balón ante la marca del defensor porteño Hiram Muñoz. PRENSA GUANACASTECA

Alexánder Vargas venía de dos victorias consecutivas y sigue a siete puntos de la zona de clasificación, con un partido pendiente. Su objetivo es claro: pelear por un lugar más arriba en la tabla.

"El Lito Pérez es siempre una cancha complicada, y aunque Puntarenas no ha podido ganar en este torneo, ha jugado bien. Sabíamos que sería un partido difícil y emotivo, pero el equipo mostró carácter", expresó Johan Venegas a la televisora.

"Queríamos los tres puntos, pero, considerando la semana, el balance es positivo. El punto aquí es valioso, aunque aspiramos a más", añadió el delantero guanacasteco. ■

GOL EN EL 90' HIZO PASAR AL ARQUERO PAULO GAZZANIGA DE HÉROE A VILLANO

#### PSG dio un cruel estreno a Girona en Champions League

PARÍS. AFP. Candidato al título en la última década, un París Saint-Germain de perfil más discreto arrancó en la Champions League con un agónico triunfo de 1-0 ante el debutante español Girona, en el Parque de los Príncipes.

Paulo Gazzaniga había sido la gran figura que hacía entrar en frustración al PSG, pero ya en reposición Mendes lanzó un tiro inofensivo, el arquero se confió y la pelota le pasó entre las piernas.

El guardameta de Girona acabó el partido bañado en lágrimas y no era para menos. La resistencia del modesto equipo español en París duró 90 minutos, pero finalmente cedió por un error del argentino. Por fin, el Girona había escuchado el famoso himno. Iniciaba a lo grande su primera participación en competición europea tras 94 años de historia, capitaneado por un símbolo del club como Cristhian Stuani. El delantero uruguayo se convirtió, con 37 años y 342 días, en el segundo debutante de más edad en la Champions.

Girona presentó una destacable resistencia frente a un PSG con las ideas claras, pero sin el brillo de otras noches. En esta nueva conquista del gran trofeo que falta en sus vitrinas, ya sin Kylian Mbappé como capitán del barco, el equipo de Luis Enrique arrancó bien; mientras, el Girona aguantaba sin mucho sufrimiento aunque su producción



Warren Zaïre-Emery y Christian Portu (24) luchan por el balón en el partido entre PSG y Girona, en el Parque de los Príncipes. AFP

ofensiva era nula, finalizando la primera parte sin ningún disparo a puerta.

Tuvo que ser Stuani el que estrenara la cuenta de ocasiones visitantes, pero reaccionó con reflejos otro debutante, el guardameta ruso Matvey Safonov, en sus primeros minutos con el PSG, tras ser fichado

| Resultados      |   |    |                   |  |  |  |
|-----------------|---|----|-------------------|--|--|--|
| FECHA 1         |   |    |                   |  |  |  |
| Bolonia         | 0 | 0  | Shakhtar Donetsk  |  |  |  |
| Sparta Praga    | 3 | 0  | Salzburgo         |  |  |  |
| Celtic          | 5 | 1: | Slovan Bratislava |  |  |  |
| Brujas          | 0 | 3  | Borussia Dortmund |  |  |  |
| Manchester City | 0 | 0. | Inter             |  |  |  |
| PSG             | 1 | 0  | Girona            |  |  |  |

esta temporada.

Pasada la hora de juego Luis Enrique agitó su tropa con un triple cambio, incluida la salida de Bradley Barcola, con un gran rendimiento esta temporada, pero transparente este miércoles.

El Girona parecía arrancar su aventura europea con un sabroso empate en la Ciudad de la Luz... Hasta que el balón pasó por debajo de las piernas del arquero argentino.

# PURO DEPORTE

JUEVES

19 de setiembre del 2024

→ Morados vencieron a un luchador San Carlos

# 'S' encuentra en el VAR la forma de liquidar a 'Toros'

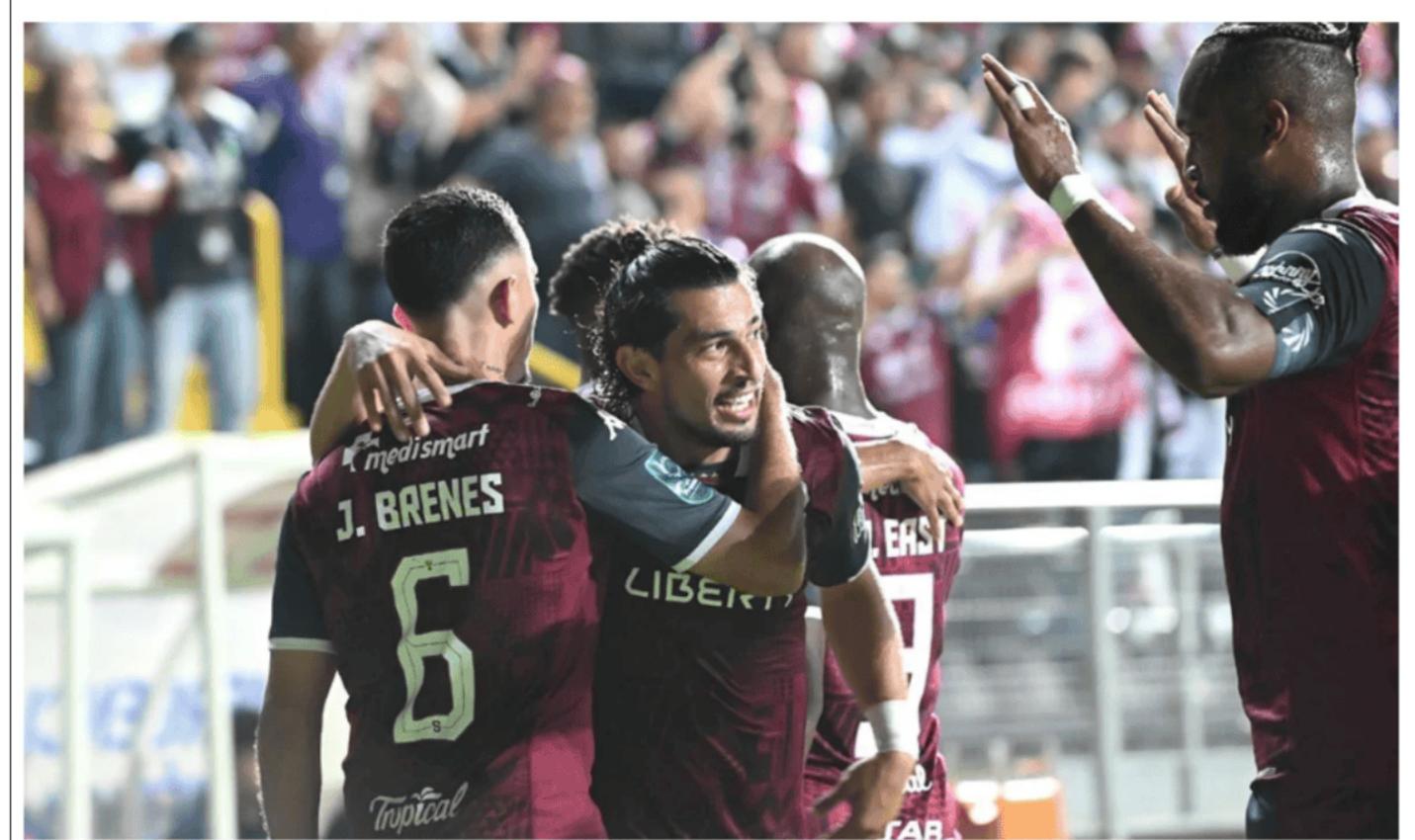

El delantero Ariel Rodríguez anotó dos goles anoche en el encuentro ante San Carlos. ALBERT MARÍN

> Un penal permitió a tibaseños escalar al segundo lugar del Torneo de Apertura

#### Milton Montenegro

milton.montenegro@nacion.com

Saprissa volvió a derrotar a San Carlos; es claro, le costó, porque los norteños se recuperaron de dos goles en contra, pero al final los morados le provocaron a los dirigidos por Luis Marín la segunda derrota en el campeonato.

Buen juego en el Estadio Ricardo Saprissa, encuentro que en el primer tiempo regaló cuatro goles. San Carlos demostró que su buen momento en el campeonato no es casualidad. Sin embargo, en el segundo tiempo, el VAR dictó sentencia, se señaló penal y desde el manchón blanco, Ariel Rodríguez decretó el definitivo 3-2.

Los norteños arrancaron muy bien, presionando y buscando perforar el marco de Esteban Alvarado.

Saprissa aguantó el chaparrón de los primeros seis minutos, le bajó el ímpetu a los visitantes y se puso arriba en el marcador 2-0.

En táctica fija, los morados sacaron provecho para sacudir las redes, primero con Óscar Duarte al minuto



Óscar Duarte volvió a festejar el gol ante su afición. De cabeza, el zaguero marcó el 1-0 para Saprissa. ALBERT MARÍN

ocho y luego, al 14, con Ariel Rodríguez, quien llegó a 104 tantos y puso el 2-0.

Daba la impresión de que Saprissa iba a manejar el encuentro, pero San Carlos no bajó la guardia. Los jugadores conversaron y volvieron a su idea inicial: mover la pelota, tocar de un lado a otro y atacar por los costados, sobre todo por el carril derecho, donde César Yanis mareó a Ryan Bolaños, quien no pudo hacer nada contra el panameño.

Con todo mérito, los visitantes igualaron con los tantos de Gabriel Leiva en los minutos 32 y 37. Incluso, San Carlos no terminó la primera parte con más anotaciones porque Esteban Alvarado tapó todo lo que pudo. El mismo Yanis, antes de las conquistas de Leiva, obligó a Alvarado a lanzarse para evitar que perforaran su marco.

Al final del primer tiempo, los aficionados morados se hicieron sentir con una fuerte silbatina para su escuadra.

En el arranque del segundo tiempo, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, hizo dos cambios en busca de enderezar el rumbo de su escuadra. Luis Díaz entró para aportar velocidad y Rachid Chirino para manejar más el balón.

Saprissa fue más precavido al manejar la pelota, mientras que San Carlos, cuando atacaba, insistía por el sector de Ryan Bolaños.

Fue una etapa complementaria más pareja. Javon East tuvo una oportunidad para concretar, pero lo despojaron del balón. David Guzmán también encontró su chance, pero elevó la pelota sobre el horizontal, mientras que los norteños respondieron con una corrida de Josimar Méndez.

El juego tomó otro rumbo con la aparición del VAR al minuto 68. Kendall Waston se incorporó al ataque y reclamó una falta; el árbitro no vio nada, pero fue llamado desde la sala VOR. Tras una revisión que tardó tres minutos, Adrián Chinchilla marcó el punto de penal. Ariel Rodríguez cobró de gran forma y puso el 3-2.

El encuentro fue muy táctico. Aunque hubo cinco goles, no fue un desorden defensivo. San Carlos jugó muy bien; es un equipo ordenado, con buen trato de pelota y un serio candidato a meterse entre los clasificados a las semifinales.

Con la victoria, los morados llegaron a 21 puntos, los mismos de San Carlos y es segundo en la tabla de posiciones. Quizá sin convencer, pero Saprissa ha subido, ha escalado y poco a poco busca mejorar el rendimiento.

Al final se dieron nueve minutos de tiempo de reposición, a los aficionados locales no les

| _ 1 |   | _  | _  |   | <br>_ | _ |  |
|-----|---|----|----|---|-------|---|--|
| - , |   | -  | Ci |   |       |   |  |
| -   |   | -1 |    |   | -     | - |  |
|     | _ | _  | _  | _ | <br>_ | _ |  |

| TORNEO APER       | e Tu | R.A |   |   |    |    |     |    |
|-------------------|------|-----|---|---|----|----|-----|----|
| EQUIPO            | r    | G   | E | P | GF | GC | DIF | PI |
| 1. San Carlos     | 11   | 6   | 3 | 2 | 22 | 10 | 12  | 21 |
| 2. Saprissa       | 11   | 6   | 3 | 2 | 21 | 16 | 5   | 21 |
| 3. Alajuelense    | 9    | 5   | 4 | 0 | 14 | 6  | 8   | 19 |
| 4. Cartaginés     | 10   | 6   | 1 | 3 | 14 | 8  | 6   | 19 |
| 5. Herediano      | 10   | 5   | 2 | 3 | 19 | 15 | 4   | 17 |
| 6. Sporting FC    | 10   | 5   | 2 | 3 | 15 | 11 | 4   | 17 |
| 7. Liberia        | 11   | 4   | 2 | 5 | 18 | 14 | 4   | 14 |
| 8. Guanacasteca*  | 10   | 3   | 3 | 4 | 9  | 17 | -8  | 12 |
| 9. Santa Ana      | 11   | 2   | 4 | 5 | 8  | 20 | -12 | 10 |
| 10. Pérez Zeledón | 10   | 1   | 6 | 3 | 8  | 11 | -3  | 9  |
| 11. Puntarenas FC | 11   | 0   | 4 | 7 | 6  | 14 | -8  | 4  |
| 12 Santos         | 10   | 0   | 4 | 6 | 11 | 23 | -19 | 4  |

#### Próxima fecha

JUEVES 19 DE SETIEMBRE

Sporting vs. Alajuelense

Pérez Zeledón vs. Cartaginés

Hora: 8 p. m. FUTV

#### Resultados

| - |      |  |
|---|------|--|
|   |      |  |
|   | <br> |  |
|   |      |  |

| Herediano     | :0 | 4. | Liberia      |
|---------------|----|----|--------------|
| Santa Ana     | 1  | 1  | Santos       |
| Puntarenas FC | 0  | 0  | Guanacasteca |
| Saprissa      | 3  | 2  | San Carlos   |
|               |    |    |              |

#### 3

#### APRISSA

Titulares Esteban Alvarado Kendall Waston Óscar Duarte Fidel Escobar Kliver Gómez

Ryan Bolaños

David Guzmán Jefferson Brenes Deyver Vega Ariel Rodríguez

Javon East **D.T.:** Vladimir Quesada

Cambios: Luis Díaz (Brenes, 46'), Rachid Chirino (Vega, 46'), Ulises Segura (Rodríguez, 77'), Joseph Mora (Bolaños, 87') y Orlando Sincalir (East, 87').

#### **Titulares** Danny Carvajal Reggy Rivera

SAN CARLOS

Aarón Salazar
Jean Carlo Sánchez
César Yanis
José Rodríguez
Gabriel Leiva
Sebastián Acuña
Joseth Peraza
Josimar Méndez
Brian Martínez
D.T.: Luis Marín

D.T.: Luis Marín
Cambios: Daniel
Díaz (Méndez, 65'),
Jonathan McDonald
(Martínez, 78'),
Marco Mena (Leiva,
78'), Bayron Murcia
(Yanis, 78').

Goles: 1-0 (8') Oscar Duarte de cabeza, 2-0 (14') Ariel Rodríguez, 2-1 (32') Gabriel Leiva de cabezal, 2-2 (37') Gabriel Leiva, 3-2 (72') Ariel Rodríguez de penal

**Árbitros:** Adrián Chinchilla al centro, asistido por Emmanuel Alvarado y Marvin Meza. **Cuarto árbitro:** Huberth Robles. **Árbitro VAR:** Jesús Montero y Kevin Ruiz.

Expulsados: No hubo. Estadio: Ricardo Saprissa, 8 p.m.

gustó, pero se perdió mucho tiempo en lesiones y en la revisión del VAR.

Buen juego en el Estadio Ricardo Saprissa, que bien se podría calificar de partidazo, con cinco tantos y entre ellos, los de casa, hicieron gala de su fortaleza en la táctica fija.